





132. (1º ediz.) FOSCOLO UGO - La Chioma di Berenice, Poema di Callimaco, tradotto da Valerio Catullo, Volgarizzato ed ilusar, da U. F. Milano, Genio Tipografico, 1803, In-4. Leg. orije, m. p. Esemplare in caria forte d'Olmdo.

84. FOSCOLO U. - La Chioma di Berenice - Poema di Callimaco trad. da Valerio Catullo, volgarizz e illustr. da U. F. - Milano, Tip. del Genio Tip., 1803 - in 8º leg. m. p. coeva, pp. 228 - Bello esempl. L. 20000



Endizion giunte



## LA CHIOMA

# DI BERENICE

POEMA

DI CALLIMACO

## LA CHIOMA DI BERENICE

### POEMA

### DI CALLIMACO

## TRADOTTO DA VALERIO CATULLO

VOLGARIZZATO ED ILLUSTRATO

DA UGO FOSCOLO

Ο δ' κεισεν χρείσσονα βασκανίης. Callimachus de se. Epigr. xxxx

MILANO

DAL GENIO TIPOGRAPICO

MDCCCHI

Fando Dorio IV 124

962576



# A GIO. BATTISTA NICCOLINI

Do tentato di porre in tutto il suo lume il poema di Callimaco per la chioma di Berenice, e mando a te il mio lavozo come premio della tua devozione a' poeti greci, e come nuovo testimonio della nostra amicizia. Peramente questa impresa presume maggiori studi Di quelli che la fortuna, e la giovinezza pafsata fino ad ora fra le armi e l'esilio, mi possono aver conceduto. Qure se confronteras questo commento e la mia traduzione con quelle degli altri, non avrai, spero, a vergoguare per l'amico tuo. E se tu trovassi chi io possa essere superato Da chi verrà, non troverai certamente ch'io non abbia avvanzato chi mi ha preceduto. Lerò dove io arefsi mancato,

altri più dotto, e più curioso di siffatti study fupplisca; ch' io per me ho decretato di usare dell'ingegno più a fare da me, che a mortificarlo sulle opere altrui. Nè un sarci accinto a farla da commentatore se in questa inselice stagione non avefsi bisogno di distrarre come per medicina la mente ed il cuore dagli argomenti pericolosi a quali attendo per istituto. Così Catullo sebbene per la tristezza alloutanato Salle vergino Muse, tentava nondimeno l'obblio della sua sciagura, traducendo per Ortalo questo medesimo poemetto 2. E me pure conforto la brevità di questi versi; e un striuse la loro meravigliosa bellezza. Non credo che l'autichità ci abbia mandata poesia lizica che li sorpassi, e muna abbiano le cià nostre che li pareggi. Lerò dopo averli illustrati,

<sup>1</sup> Lucrezio Lib. I, vers. 42.

<sup>2</sup> Nella dedica ad Ortolo. Carm. LXIV.

come io so, mandandols a te, sutendo di mandarli, senza susinga di gloria, a tutti i giovinetti tuoi pari, come teutativo del metodo di studiare i classici, sole sonti di scritti immortali.

Posterius graviore sono tibi musa loquetur Nostra: dabunt cum securos mihi tempora fructus 1.

Se non che de nostri studi, come di tutte le mortali cose, tocca a decidere più alla fortuna che a noi. Onde accogli frattanto questo piccolo dono, e vivi memore dell'amico tuo, coni io vivo sempre pieno di te.

Milano 30 luglio 1803.

UGO FOSCOLO.

I Virg. in Culice, vers. 92



### ARGOMENTO

Tolombo Evergete partendo a guerreggiare contra la Siria, lasciò Berenice sua sposa recente tanto sollecita di lui, che ella votò la sua chioma, se il marito tornasse vittorioso. Dopo la vittoria, la chioma fu appesa al tempio di Venere Zefiritide, e la notte seguente involata. Conone astronomo o per istigazione de' sacerdoti, o per divozione alla regina, o più veramente per ragione di stato, asserì di averla veduta fra le costellazioni; e Callimaco famigliare di Conone e di Tolomeo accredità l'adulazione con questo poemetto di cui restando rari vestigj in greco, non sarebbe noto a noi senza la traduzione di Catullo, reputata mirabile dal Poliziano 1. La discrepanza degli interpreti e delle edizioni, l'oscurità della storia su questo fatto, l'età e le opere di Conone, la ragione poetica di questo componimento saranno svolti al lettore ne' seguenti discorsi.

I Miscell. cap. LXVIII.



## Editori, Juterpreti, e Traduttori.

I. Essendo stato questo poema pubblicato con Catullo sempre, con Callimaco le più volte, e talora separatamente, rari degli antichi libri possono annoverare più edizioni e più tormenti dagli eruditi. L'edizione principe usci l'anno mcccclxxii i unitamente a Tibullo, Properzio, ed alle selve di Stazio, della quale oltre le copie memorate da' bibliografi, una serbasi in Roma nella librería Corsini con varianti di mano del Poliziano, e due note, una alla fine di Catullo con che si vanta di avere emendato il testo. l'altra alla fine di Properzio scusandosi della sua temerità giovenile. Primo commentatore del poemetto di Callimaco fu Partenio Lacisio veronese 2 dottissimo per que' tempi,

I Litigan gli amalisti tipografici se appartenga a quest' anno, o al seguente. Per me importa che questa sia, fuor di contesa, l'ediziono principe.

<sup>2</sup> Birines folio apud Bonium de Boninis 1,485. — Ibid. 1,485. — Venet. 1487 apud Andream de Palihaschichis. — Ibid. 1491 a Bonetto Locatello. — Ibid. 1493 per Symonem Papiensem — ed aloune ripetisioni men infrequenti.

non infelicemente seguito, sebbene con minore dottrina da Palladio Negro 1 cognominato Fusco letterato padovano. Ultimo di questi fu Alessandro Guarino nipote dell'illustre Guarino il vecchio che col Filelfo, col Poggio, e co' greci fuggitivi di Costantinopoli non perdonavano nè a vigilie nè a viaggi per restituire le greche lettere, e figliuolo di quel Battista Guarino che fu amico del Poliziano. Onde a torto il Fabrizio 2, ed il Tiraboschi 3 ascrivono questi commenti al padre, senza pur nominare Alessandro; tanto più che da un epigramma recato in questa edizione 4 appare che Battista non abbia se non emendato il testo catulliano. Considerata la scarsezza di libri più lume hanno dato a' lor tempi que' primi eruditi, di quello che s'abbiano fatto i lor successori.

II. La prima e la seconda edizione Aldina 5 eseguite con le castigazioni di Girolamo Avanzio servirono di fondo, tranne poche

<sup>1. . . . 1488 . . . -</sup> Venetiis 1494, per Simonem Besilsequa.

<sup>2</sup> Bibl. med. et inf. let. lib. VII.

<sup>. 3</sup> Stor. letter, 4b. 3 cap. 5.

<sup>4</sup> Venetiis per Georgium de Rusconibus 1521. Edizione ignota a parecchi bibliografi ed unica a quel ch'io mi sappia.

<sup>5</sup> Aldo 1503. - Id. con qualche mutazione 1515.

emende, al Mureto <sup>1</sup>. Quel gentile e coltissimo ingegno di molta luce illustrò Catullo, sebbene nella chioma di Berenice talor confessi di non intendere, e chiami Edippo in ajuto. Ricco di codici e più del suo pieno che dell'altrui fu Achille Stazio <sup>2</sup>. Ambedue vennero saccheggiati dal Toscanella <sup>3</sup>, dal Gisselio <sup>4</sup>, e dal Pulmano <sup>5</sup> grammatici.

III. Capitano di nuovi commentatori usci Gioseffo Scaligero <sup>6</sup>. Ereditò dal padre l'acuto ingegno, l'audacia nel manomettere i classici, lo studio indefesso <sup>\*</sup>, la sterminata erudizione, le gelosie letterarie, e l'acre stile con che Giulio Cesare assalì Erasmo, e più infelicemente il Cardano. Traspajono tutte queste doti dalla esposizione alla chioma di Berenice. Giano Douza <sup>7</sup> morto giovine di egregie speranze, e benemerito di Lucilio, giurò spesso nelle parole dello Scaligero.

<sup>1</sup> Venet. 1554, apud Paulum Manutium: ripetuta assai volte dal Grifio.

<sup>2</sup> In adibus Manutianis 1566 : edizione assai mentovata ma infrequente.

<sup>3</sup> Basilem ex officina Henrico Petrina 1569: ripetuta due volte altrove.
4, 5 Antrerpia ex officina Plantiniana 1569.

<sup>6</sup> Lutetia Parisiorum apud Patieron 1577 : ripetuta altrore più volte.

- \* Dedicando Cat. Tiò. e Prop. al Puteano rantasi lo Scaligero: No integrum quidem mensem illis tribus poetis recensendis impendianus.

<sup>7</sup> Lugd. Batasorum 1588.

Quindi il Passerazio 1, Giano Gebhardo 2, ed il Meleagro filologi, ed alcuni letterati di trivio, che puoi vedere nell'edizione cognominata Greviana 3. La quale ad onta della prefazione di questo solenne editore è tanto male ordinata ch'io sospetto non gli stampatori abbiano abusato del nome di lui. Chiude la schiera Anna Le-Fevre 4 conosciuta da nostri che leggono Omero francese sotto il nome di madama Dacier. Scaligeriana giurata, se levi poche lezioni lasciatele in legato da Tanaquillo suo padre, e molti abbagli spacciati con la jattanza de' retori e con inconsideratezza donnesca. E duolmi che Ezechiello Spanhemio inclito fra tutti i commentatori de' greci, non avendo affaticato sopra questo poemetto di Callimaco, perchè attesi i pochi frammenti originali lo reputava forse più cosa di Catullo, riportandolo dopo gli inni abbia adottate le note della Dacier,

t Parisiis apud Claudium Morellum 1608.

<sup>2</sup> Hannorer 1618 Jani Gebhardi animadversiones , Jani Meleagri spicilegium in Valerium Cat.

<sup>3</sup> Traject. ad Rhenum ex officina Rudolphi Zyll 1680. — Miglior di questa è l'edizione variorum in-fol. Lutetiae apud Claudium Motellum 1604.

<sup>4</sup> Callimachi quae extant, cum notis Annae Tanaquilli fabri filiae: Parisiis apud Sebastianum Marbre-Cramoisy 1675.

seguite poi nella nuova edizione, tranne poche mutazioni, dall'Ernesto.

IV. Ben risente della filosofía del suo secolo il commentario d'Isacco Vossio 1, figliuolo dell'infaticabile Gherardo, uomo a cui poco delle antichità orientali, greche o romane stava nascosto. Troppo bensì compiaceva al proprio ingegno, e pescava nelle tarlature de' codici nuove lezioni per adornarle quindi del suo tesoro. Doveva almeno avere questo esemplare sotto gli occhi quel Filippo Silvio che compilò un'esposizione a' tre poeti ad usum Delphini 2. Que' teologi innacquando il maschio latino de' classici con quelle loro parafrasi 3 desviano i giovinetti dalla fatica, e quindi dallo studio di quella lingua, e dall'amore del bello. Violando i testi per accumulare alla fine del libro tutti i tratti men verecondi, corrompono maggiormente la gioventù, perchè le preparano uniti quei versi; mentre per leggerli separati avrebbe

I Londra 1684, ripetuta altrove due volte.

<sup>2</sup> Parisiis 1685, ripetuta a Londra ed a Venezia.

<sup>3</sup> Di questo infelice metodo vedi i danni nel lib. 2 de orat. in Cicerone. Che mai può essere la interpretazione fatta da quel prete Pichon

a Tacito, se ogni frase di questo scrittore è grazida di pensieri, e molte parole racchiudono la metafisica e le origini della giurisprudenza romana?

almeno dovuto scorrere tutte il libro. Ed il pessimo di costoro toccò a quel grande,

Poeta e duca di color che sanno 1.

V. Non molto dopo pubblicando Giovannantonio Volpi ancor giovinetto le sue postille sopra i tre poeti 2, osservò anche il nostro poemetto lasciando a divedere ch'ella non era soma dalle sue spalle. Di che vergognando, stampò ventisette anni dopo quel suo commentario copiosissimo 3, di cui tanto concetto corre per l'Italia; e tanto ne deve pur correre : poichè lo studio de' classici è confinato ne' seminari, e i libri, anzichė alla dottrina, servono alla pompa delle biblioteche. Non ha nuova lezione il Volpi, nè arcana dottrina che non sia tutta del Vossio: nè le virtù sole, ma i vizi adotta del precettore. Lussureggia la mole del suo commento di citazioni importune che prendono occasione non dalle viscere del soggetto, ma da nude parole. Più pregio e men grido ha la sua esposizione alla satira x di Giovenale.

<sup>1</sup> Lucretius ad usum Delphini, interprete Michael Fayo Societ. Jet.

<sup>2</sup> Palar. ap. Joseph Comma 1710.

<sup>3</sup> Patar. ap. Joseph Cominian 1737.

Se non che usando il Volpi di nitida latinità toglie il lettore dalla noja a cui per amore degli antichi soggiace leggendo i commenti oltramontani.

L'anno dopo uscì un'edizione di Catullo predicata principe <sup>1</sup> perchè si pretendea tratta da un codice allora trovato in Roma. Non mi è toccato di vedere l'edizione originale, nè posso giudicare dell' esposizione. Ma ne possodo il testo in una elegante edizione schietta di note <sup>2</sup>, ove lo stampatore professa di seguire religiosamente la lezione del Corradino. Vedrai dalle varianti che non a torto fu questo commentatore obbliato, e chiamato impudente dal dottissimo Harles <sup>3</sup>, e poco giudizioso dal bibliografo Arvood <sup>4</sup>.

VI. Alcuni anni prima Antonio Conti tradusse il poemetto e lo corredò di osservazioni <sup>5</sup> che se anche fossero state pubblicate senza il nome di tanto filosofo e letterato, vi si scorgerebbe nondimeno l'autore del Cesare,

<sup>1</sup> C. Valer. Catullus in integrum restitutus: critice Jo. Franc. Corradini de Alio. Venetiis 1738, fol.

<sup>2</sup> Lugd. Batavorum ( Paris. Countelier ) 12.º 1743.

<sup>3</sup> Introd. in not. lit. Rom. rol. 1 pag. 326, seq.

<sup>4</sup> All' articolo Catullo.

<sup>5</sup> Venezia dalle stampe Pasquali anno 1739.

tragedia, e della eroide di Elisa ad Abelardo. unica poesía elegiaca da contrapporre con fiducia agli stranieri e agli antichi. Ma più nota di questa è la traduzione di un bifolco arcade inserita nella malaugurata collezione de' poeti latini 1. Que' preti che posero rimpetto a Catullo questo petulante e scipito verseggiatore ben mostrano a che stato era la si vantata letteratura italiana di quella età. Nè più senno mostrò il Bandini inserendo questa versione sotto la greca che fece Auton Maria Salvini 2, il quale era già stato prevenuto nell'audace fatica dallo Scaligero 3, che a mio parere serba più greca andatura. Eminente fra quelli che tentarono traduzioni in greco reputo Eugenio Bulgari corcirense oggi metropolita in Pietroburgo che dotò il bello virgiliano della grandezza di Omero. Ma se pur v'hanno volgarizzamenti della chioma di Berenice oltre a' citati, non so. Degli stranieri non posso dire: sono sì parco cultore delle loro lingue che se pure avessi

<sup>1</sup> Milano Corpus Latin. Poet. 1740.

a Callimachi Cyrenaei hymni; ab Ant. Mar. Salvinio etruscis versibus redditi. Florentiae, typis Mouckianis 1743.

<sup>3</sup> Pormatia quaedam Cat. Tib. Prop. selecta gracce reddita per Joseph. Scaligerum 1615.

trovate tutte le versioni, e taluna ne avessi letta, non oserei però giudicarne.

VII. Continuavano intanto i commentatori. Fra gli allievi di Gottlieb Heyne (chiaro e fortunato per lo suo Virgilio, recente editore di Pindaro, e recentissimo di Omero, non so se con pari fortuna) un certo Doering pubblicò nella sua diligente edizione di Catullo 1 l'esposizione del poemetto di Callimaco: rare orme sue proprie lasciando, ricalca quelle del Volpi. Prometteva anche l'Arteaga 2 nuove illustrazioni; ma non mi è avvenuto di vedere il suo libro, o non attenne la promessa. Un Turchi d'Arimino entusiasta di Catullo, mostrò a me giovinetto, or son sett'anni, un suo lavoro d'incredibile pertinacia sui codici del suo poeta: morì, nè posso sapere la fortuna delle sue carte. Forse più commentatori avrà avuto Callimaco, e più che altrove in Germania, dove que' letterati si procacciano averi, e tentano fama facendo commercio de' classici. E noi siam pure costretti, reputandoli poco, a ringraziarneli: chè senz' essi nè greco nè latino scrittore correrebbe più per

I Lipsias apud Gottl. Hilscher 1788.

<sup>2</sup> In proefations ad praeclaries imam editionem Bodonianam trium poetarum.

l'Italia la quale rari a' miei giorni, ed indisciplinati vede gli antichi dalle proprie tipografie. Era bensi prezzo dell'opera lo svolgere le illustrazioni del Valckenario pubblicate postume da Giovanni Luzac. I. Involte in continua e discordante erudizione richiedono uomini istituiti appositamente per intenderle. Preoccupato vedendosi il campo, dovea pure sgombrarsi lo stadio immaginando nuove e strane lezioni, e chiamando in ajuto Lorenzo Santeno, ed Ildebrando Withofio de' quali divolga ed illustra le congetture e i capricci. Nè questo lungo commento passa il segno delle varianti, se non raramente e per incidenza.

VIII. Onde in tanta battaglia ed incertezza di lezione mi sono rifuggito alla più antica ove non riesca inintelligibile e assurda; prendendomi per esemplare l'edizione principe, e quelle dell'età Aldina: certo almeno che sono estratte da' codici. Poichè rispetto a manoscritti che ognuno degli editori cita per suggello delle proprie congetture, niuno potrà persuadermi che tanti ce ne abbiano mandati il xut e xiv secolo, e che non sieno foggiati

<sup>1</sup> Callimachi elegiarum fragmenta etc. Lugduni Batarorum in officina Lachtmanniana 1799.

molto più tardi dalla venalità de' libraj , e dalla mala fede degli eruditi. Di che ti sieno argomento non le lezioni incerte ma le discrepanti perfin di un intero pentametro 1, in modo che non errore di amanuense, nè tarlo di membrane o di tempo, bensì le architettarono le liti e la ostinazione degli espositori. Di quattro manoscritti che mi toccò di esaminare nella Ambrosiana in Milano, uno solo in carta sembra anteriore al 1450, gli altri tutti, sebbene in pergamena e con dorature foggiate all'antica, portano i caratteri de'codici posteriori alla stampa. Però non da questi soltanto ho raccolto tutte quante le varianti, ma dagli editori, e dagli altri eruditi che le propongono quà e là nelle varie opere loro. Che se taluna mi fosse sfuggita non dissento che tu lo ascriva alla mia inferma pazienza, purchè tu ad un tempo consideri la intemperanza di tanti tormentatori di si pochi versi. Ma se debbasi scrivere cum, o quum, lacrimae, lacrymae, o lachrymae, coelum, o caelum, e siffatte quisquiglie gramaticali, ho creduto riverenza a chi legge, a me stesso, ed al tempo il non disputare.

<sup>1</sup> Vedi note al verso ultimo del poemetto

Fuggiamo, mio Niccolini, a tutto potere le liti de litteris vocumque apicibus. Non che talora non sieno di alcun momento; ma è grave ed inglorioso l'invadere i regni a' gramatici, gente clamorosa, implacabile, intenta ad angariare i sudditi, ed a scomunicare i ribelli, ma meno pericolosa all'inimicizia che all'osseguio. La loro famigliarità fa contrarre le ostinazioni e le risse puerili ch'eglino assumono trattando nude parole, e rudimenti da fanciulli, onde anche i sommi letterati diventano gramatici illiberali. E ne' lor libri recitano a un tempo da sofisti e da poetastri, assottigliando il fumo, e gonfiando le minime cose. E minacciano, e gridano per dar peso alle loro inette tragedie, di che van pieni infiniti volumi che fanno nojosa la lettura de' classici. Scabbie onde fu magra e sparuta anche la lingua italiana per cui gl'ingegni caddero nella contraria barbarie del secento, ed ora per nuovo fastidio ricorrono alla letteratura d'oltremonte. Tollat sua munera cerdo.

VIII. Interpretando un antico poeta fabbro di arte bella, per cui usa di modi figurati, e di peregrine parole, che tocca fatti di principi e di nazioni onde ritorcerli alla istruzione degli uomini, il commento deve essere critico per mostrare la ragione poetica; filologico per dilucidare il genio della lingua e le origini delle voci solenni; istorico per illuminare i tempi, ne'quali scrisse l'autore, ed i fatti da lui cantati; filosofico acciocchè dalle origini delle voci solenni e da' monumenti della storia tragga quelle verità universali e perpetue rivolte all'utilità dell'animo alla quale mira la poesia. Chi più congiunge queste doti quegli a mio parere consegue l'essenza d'interprete ch'io definisco: far intendere la lettera e lo spirito dell'autore. Perciò primo de' commentatori a' poeti latini reputo l'inglese Tommaso Creech 1 degnamente seguace anche sotterra del suo poeta, e per me onorato e caro come fosse vivo e presente. Ma esaminando con queste norme gli espositori della chioma di Berenice troveremo: che il Conti fa critico in ciò solo che contempla l'architettura del poema, ed il Volpi ove intende di mostrare le imitazioni; di che vive un meraviglioso esemplare nel Virgilio di Lacerda. Tutti sono filologi, ma più per emendare inopportunamente il testo

<sup>1</sup> Lucretius oum interpretatione et notis Thom. Chreech Collegii omnium animarum Socii, Oxonii 1695.

che per notomizzare la lingua. Partenio, il Vossio, ed il Valckenario si mostrano talora storici ma con tanto disordine che fuggono dall'attenzione del lettore. Niuno filosofo; si predica la poesia maestra degli uomini, ma pochi poeti lo mostrano praticamente, e niuno interprete.

IX. Queste cose mi confortarono al presente commento: non a caso ma pensatamente mi distenderò; chè non intendo di parlare a' dotti, bensì a que' che tentassero nuova strada di studiare i classici. Questo mi valga per chi apponesse al nostro libretto il titolo di commento senza testo, quasi io malignamente alludessi agli sterminati volumi degli eruditi sopra gli antichi. Avrai discorsi generali intorno alla critica ed alla storia del poemetto; sotto il testo le varianti, le postille discrete gramaticali, l'esposizione de' concetti, e le note più spedite intorno alle bellezze poetiche ed a' costumi; e dopo la nostra versione, tutte le considerazioni di storia e di filosofia alle quali diede occasione il poeta. I commentatori, sebbene ciascuno riesca per sè insufficiente, tutti esaminati, mi hanno di tanto giovato che senz'essi avrei speso più tempo e fatica.

#### DISCORSO SECONDO

## Di Berenice.

I. Cri delle regine di Egitto fosse questa di Callimaco, è da desumersi da' versi del poeta, applicandovi i documenti delle storie.

- Atque ego certe

Cognoram a parva virgine magnanimam: Anne bonum oblita es facinus quo regium adepta es Conjugium, quod non fortior ausit alis?

A questi versi tutti i commentatori applicano concordemente questo passo d'Igino te Hanc Berenicem nonnulli cum Callimacho dixerunt equos alere, et ad Olympiam mittere consuetam fuisse. Alii dicunt hoc amplius: Ptolomaeum Berenices patrem multitudine hostium perterritum, fuga salutem petiisse; filiam autem saepe consuetam insiliisse in equum, et reliquam exercitus copiam constituisse, et complures hostium interfecisse, reliquos in fugam conjecisse; pro quo etiam

<sup>1</sup> Astronom. poet. Lib. II cap. 24, in Leone.

Callimachus eam magnanimam dixit. Erathostenes autem dicit et virginibus dotem, quam cuique relictam a parente nemo solveret, jussisse reddi, et inter eas constituisse petitionem. = Che molti principi e privati mandassero cavalli in Olimpia ogn' uomo sel vede negli storici e ne' poeti antichi, ma non era merito questo che s'acquistasse il titolo di magnanimo, e men ancora che si dicesse bonum facinus premiato di nozze regali. La terza opinione intorno alle doti fatte restituire alle giovani Lesbie cade sotto la stessa opposizione. La seconda peserebbe, se negli annali de' Tolomei si trovassero Berenici guerriere, il che dubito ricavato da Igino più dalla fama, che da scrittori assennati: se non che dalle varie opinioni da lui recate si manifesta ch' ei pur sospettava di tutte. Quindi gl'interpreti o tacciono, o senz'altri testimoni ascrivono il poemetto alla moglie di Tolomeo Lago, o a quella di Filadelfo. Soli il Doering ed il Valckenario la dicono moglie di Evergete, senza però che nè l'uno nè l'altro appaghino della loro interpretazione rispetto al honum facinus quo regium adepta est conjugium. Gioseffo Maria Pagnini, quel dottissimo, benemerito più ch'altri mai della poesia greca, reputa il poemetto i consecrato a Berenice madre di Filadelfo, ed il Baylli i alla moglie di Tolomeo Sotere. Per chiarire questi abbagli toccherò quanto più brevemente le storie de Tolomei.

II. Primo re d'Egitto dopo la morte d'Alessandro Magno fu Tolomeo Lago creduto bastardo del re Filippo 3, o come altri scrive adulando, principe reale di Macedonia, e discendente al pari di Alessandro da Alcide 4, o, più veracemente, d'umile schiatta ma fortunato soldato, e sapiente politico 5. Serbò il nome paterno, anzi istituì un ordine militare in onore di Lago 6; il che forse guiderebbe a rintracciare l'origine degli ordini da noi chiamati cavallereschi, ed a paragonare i governi ne' quali vennero stabiliti. Scrisse la vita di Alessandro suo eapitano 7, e come letterato ch'egli era fondò la biblioteca ed il museo, ospizio di tutti i dotti 8. Ebbe quattro mogli:

I Annot, a Teocrito Idil. XV vers. 107.

<sup>2</sup> Histoire de l'astronomie moderne tom. I cap. 23.

<sup>3</sup> Pausania in Atticis. - Q. Curtio lib. 1v.

<sup>4</sup> Teofilo Antiocheno lib. 11. - Teocrito Idil. XVII vers. 18 e seg.

<sup>5</sup> Giustino lib. XIII cap. 4. - Plutarco de ira cohibenda.

<sup>6</sup> Epiphanius de mensura et pondere.

<sup>7</sup> Plut. in Alex. - Arriano in pracf. esped. Alexand. - Plin. lib. XII et XIII.

<sup>8</sup> Gioseffo antich, giud. libr. XII cop. 2. - Ateneo lib. 1. - Emendisi

Artonide, e Taide, privato; Euridice, e Berenice sul trono. Di Berenice, vedova di un guerriero, nacquero Arsinoe, e Filadelfo 1, e tanto poteva sul re, che lo strinse ad associarsi al trono Filadelfo per troncare le speranze e i diritti a' primogeniti nati d'Euridice 2. D'onde ebbe questi ironicamente il cognome di Filadelfo, poichè si sgombrò il trono con l'ingiustizia, ed assicurò le sue ragioni allo stato col sangue de' fratelli. Ed anzichè per riconoscenza e carità figliale, fece deificare la madre per prudenza politica 3. Morto Tolomeo primo, lasciando specchio di sè a' pastori de' popoli, tacciato solamente come Aurelio di aver troppo compiacciuto all'amore della consorte, Filadelfo sposò Arsinoe di Lisimaco, da cui nacque Evergete 4. Ma ripudiatala per congiura, raccolse la sorella Arsinoe male avventurata nelle sue nozze in Siria, e menatala moglie,

il Montuela Histoire des Mathématiques part. 1 lib. V cap. 1, che sensa autorità accrire la fondazione della biblioteca a Filadelfo.

I Ateneo lib. XIII cap. 13. - Teoerito idil. XVII vers. 57.

<sup>2</sup> Laerzio in Demetrio Falereo nun. 8. — Eliano storia varia lib. III cap. 7. — Cicer. de finibus Lib. v.

<sup>3</sup> Considerazioni nostre al verso 53.

<sup>4</sup> Pausania in Atticit. - Scoliaste greco di Teocrito idil. XVII 1811.

l'amò si caldamente <sup>1</sup> che la tristezza per la morte di lei gli affrettò il fine della vecchiaja. Fu principe di alti vizi comandati dalla necessità del trono, ma compensati da somme virtù; ospite delle scienze e delle arti, felice in guerra, e primo de' re lontani che si alleasse co' Romani già illustri per la ritirata di Pirro <sup>3</sup>.

III. Ma Berenice che preoccupò il soglio d'Alessandria per Filadelfo, ottenne, con quella medesima persuasione che le schiudeva l'animo del marito Tolomeo Lago, il regno di Cirene ad Aga <sup>3</sup> suo figliuolo dal primo marito. Temendo poi Aga il diritto degli Egizi al suo regno mosse guerra con gli ajuti del suocero Antioco Sotere <sup>4</sup> contro Filadelfo suo fratello uterino. Ma forzato dalla fortuna delle armi a domandar pace, l'ebbe con questi patti: che s'ei non avesse successione maschile tornasse il regno di Cirene alla casa de' Tolomei come dote di Berenice unica figlia di Aga, la quale andrebbe in Egitto sposa all'erede di Filadelfo. Morto Filadelfo,

t Teocrito idil. XVII vers, 128 o seg. - Ateneo lib. XII cop. 10. - Plinio lib. XXXIV cap. 14.

<sup>2</sup> Eutropio lib. 11. cap. 15 ed altri.

<sup>3</sup> Cost Giustino, Altri leggono Maga.

<sup>4</sup> Pausania in Atticis, descrittore esattissimo di questa guerra.

ed alcun tempo dopo Aga senza figliuolo <sup>1</sup>, la madre di Berenice ambiziosa del regno, chiamò dalla Macedonia Demetrio d'Antioco, anch'egli della stirpe de'Tolomei, promettendogli le nozze e la dote della figliuola. Ma innamorata del genero, ch'era giovine altero della propria avvenenza, si concitò contro l'ira del popolo e la congiura de' militari guidati dalla donzella Berenice. Fu ammazzato Demetrio fra gli abbracciamenti della suocera, che senza la figlia, a cui piangendo gridava pietà, sarebbe stata trafitta sul medesimo letto. Per questi fatti Berenice riebbe in isposo Evergete successore di Filadelfo recandogli in dote il regno di Cirene.

Rex novo auctus hymenaeo.
Cognoram a parva virgine magnanimam.

 Bonum facinus quo regium adepta es
Conjugium, quod non fortior ausit alis.

IV. Resta ad applicare i documenti storici alla guerra cagione del voto di Berenice.

I Giustino II. XXVI cap. 3. Ecco il passo insuscrato da tutti il communitatori e di accessato a me da Luigi Lambetti prefetto della biblioteco Braideaue in Xilano come seperta d'Esnaio Quinino Visconio. Dicono che quett' unno illutte n'abbia seritto una disertazione, ma o non i' ha simpatti, o non mi è teccato di sechia.

Queste guerre Siriache furono per gli Egizi perpetue, e quasi dote di quella monarchia, causate dalla vicinanza, e dal potere reciproco; onde le vediamo sin dalla età di Sesostre 1. Ma più incitamento di guerra erano a' Tolomei le parentele fonte d'odi a' mortali, e pretesto a' principi di diritti, e la preparava lo stato agguerrito di quegl'imperi nati dagli eserciti e da' capitani d'Alessandro. Fra tutte le guerre, quella mossa da Tolomeo Evergete ci venne serbata da Giustino 2. Selenco che ereditò da Antioco il trono della Siria uccise la matrigna sorella di Tolomeo Evergete, ed il figlinoletto di lei. Per la fraterna vendetta e per isperanza di conquiste volò Tolomeo. Ribellarono le città avverse a Seleuco, e con quelle città si univa all'Egizio tutta la Siria, se da domestica sedizione non fosse stato richiamato a' suoi regni. Rinforzatosi Seleuco assali l'Egitto, ma vinto, rifuggì in Antiochia al fratello Antioco

<sup>1</sup> Bianchini storia unisersale, Deca III. secolo XXX. cop. 30 num. 28.

<sup>2</sup> Lib. XVII. cop. I e seg.

giovinetto di anni xiv. Assumendo costui virile ardimento ed astuzia principesca, mosse l'esercito sotto sembianza d'ajuto ma per arricchirsi delle spoglie fraterne, abusando della fede ospitale e della sventura del re consanguineo. Tolomeo per rompere le forze collegate, o che si avvedesse che la guerra occulta fra questi due, ove fossero senza timore d'altro nemico, li distruggerebbe alla scoperta, si pacifico con Seleuco. Ed i fratelli d'alleati tornarono nemici implacabili, commettendosi alle armi de' Galli mercenarj che si pasceano dell'oro del vinto e del sangue del vincitore.

Di queste tre guerre la prima e la seconda distano di pochi mesi. Pongo le nozze di Berenice dopo la prima, perchè fu interrotta da sedizioni domestiche delle quali Callimaco non fa motto, nè il ritorno sarebbe stato si fausto alla regina. Anzi non mentovandosi dagli storici sedizioni sotto Evergete, credo che le parole di Ginstino alludano alle insidie tramategli dalla regina di Cirene che per li patti della pace con Aga era sotto la dipendenza dell' Egitto. Nè poteano avvenir molto prima. Aga ebbe lunghissimo regno di anni II.

<sup>1</sup> Giustino lib. XXvII cop. 2.

Le quali congetture mi persuadono a porre le nozze pochi di innanzi la seconda guerra, giacchè il re parti nel tempo del nuovo imeneo,

Dulcia nocturnae portans vestigia rixae Quam de virgineis gesserat exuviis:

dopo avere colto il fiore della giovinetta, e ritornò trionfando di vittoria presta ed intera:

— Is haut tempore longo Captam Asiam Ægypti finibus addiderat.

La terza guerra non fu guerreggiata.

V. Per liberare d'ogni opposizione le autorità delle quali abbiamo formata la storia, recheremo questi documenti. La guerra Siriaca del terzo re di cui nè lo Scaligero, nè il Mureto, nè il Vossio, e meno i loro seguaci vollero far parola, è celebrata nel monumentum Adulitanum edito in Roma da Leone Allacci, or son anni claxil. Nondimeno quantunque molti compilatori di storie lo attestino come irrefragabile, non dissimulo che per molte congetture mi riesce sospetto. Ma nè quel monumento ci è necessario: assai più provano queste memorie di Gioseffo

Ebreo 1, = Ο τρίτος Πτολεμαίος ο λεγόμενος ευεργέλης, κα]ασχών όλην Συρίαν κατά κρά]ος, 8 ]οίς εν Αίγυπτω θεοίς χαριστήρια τζς νίκης εθυσεν, αλλά παραγενόμενος είς Ιεροσόλυμα, πολλάς, ως ημίν νομιμόν έστιν, επετέλεσε δυσίας τω δεω, καὶ ανέθηκεν αναθημαία της νίκης αξια. Le parole, il terzo Tolomeo appellato Evergete, e le altre, i doni degni di tanta vittoria andando a Gerosolima dalla Siria tutta conquistata, unite a queste di Eratostene 2 coetaneo e concittadino 3 di Callimaco = Opuri ύπερ αυζον (Leonem) εν τριγώνω καζά ζην κερκον αμαυροί έπ]α (stellae) οι καλύνται πλοκαμοι Βερενίκης Européridoc: 4 dove chiamasi l'asterismo trecce di Berenice Evergetide, convincono, 1.º che le cose scritte da Igino 5 ereditate di commentatore in commentatore non sono, come asserisce il Volpi, unice illustrantia Callimachum; 2.º che questa Berenice non è quella di Teocrito come vorrebbe il Pagnini, la quale mostreremo moglie del primo Tolomeo, poichè

I Contr. Appione lib. 11 cap. 5.

<sup>2</sup> Edidit Joannes Fellus, Oxonii 1632.

<sup>3</sup> Strabo in Lybias descriptione lib. XVII.

<sup>4</sup> In catasterismo Leonis cap. 12.

<sup>5</sup> Olire le citate al num. I di questo discorso, Igino nel medesimo copo 24 del lib. Il parla dell'argomento del poema nominando Berenici, e Tolomei ma senza i loro cognomi, ne l'anno del loro regno. Cagisne degli errori di tutti gli interpetti.

fa la Berenice deificata ; nè la moglie di Sotere come narra, senza mai citar autori, il Baylli. Nè ignoro che anche Tolomeo primo fu detto Sotere salvatore da' Rodiani a soccorsi contro Demetrio e mantenuti da lui in libertà, e che prevalendo questa adulazione fu poi eredità di tutti i successori; ma il Tolomeo cognominato propriamente Sotere fu re in Alessandria ottavo, quando Conone e Callimaco non viveano più se non nella memoria degli uomini; 3.º che se il Conti, il Doering, il Volpi e gli altri i quali la chiamano Evergetide ma figlia anch'ella di Filadelfo, interpretando col costume recato da Diodoro di sposar le sorelle il verso

## Et fratris cari flebile discidium,

avessero opposto al loro autore tutti quelli citati da noi, avrebber dato lune al passo di Diodoro, ed anzichè ritorcere a proprio soccorso la voce fratello avrebbono confermato l'antico uso di chiamare fratelli anche i cugini. Testimonio il poeta forse più dotto

I Considerazioni nostre al pers. 53.

<sup>2</sup> Diodoro Siculo lib. xx. - Plutarco in Demetrio. - Pausan'a in Atticis.

de' latini ' che parlando di antichissime famiglie, e di greci costumi chiama Oreste fratello d' Ermione, figlj l'uno di Agamennone, l'altra di Menelao.

Quid? quod avus nobis idem Pelopeïus Atreus? Et si non esses vir mihi, frater eras.

Così parimenti chiamavansi *fratelli* Berenice di Aga, ed Evergete di Filadelfo quantunque nati da due fratelli uterini.

VI. Fu l'età di Berenice splendida per trionfi, e per le muse a principio invitate da Tolomeo Lago, ed onorate poi da Filadelfo. Que' letterati aveano protratta la vita ad una gloriosa vecchiezza sino a godere delle liberalità di Evergete, o gli lasciarono illustri discepoli. Scrisse questo re i suoi commentari 2; nè so come sieno sfuggiti a Gherardo Vossio, ed a' letterati che fecero il supplemento all'opera de Historicis Graecis. Arricchi la biblioteca fondata dall'avo per consiglio di Demetrio Faleren filosofo e principe 3. Con munificenza degna del nome suo di LIBERALE

<sup>1</sup> Ovidio in Ecosione vers. 27.

<sup>2</sup> Ateneo lib. XII; , ore cita il libro III di questi commentari.

<sup>3</sup> Lacraio in Demetrio Falerco.

fece copiare i tragici greci . Viveva ancora Callimaco sotto il suo regno e vecchio scrisse questo poemetto, poiche da Filadelfo che regnò anni xxvII fu chiamato in Alessandria mentre era in età da far da precettore 2. Il secolo de' tre Tolomei (gli altri tralignarono in peggio sempre) merita una storia sua propria pari a quella che l'inglese Roscoe 3 amico dell'onore italiano scrisse con sommo studio del secolo Mediceo: seppure l'Heyne non vi avesse supplito nel suo libro ch'io vidi citato ma che non ho potuto leggere, de Genio saeculi Ptolomacorum. Nè recherà detrimento alla loro fama il giudizio d'Ottaviano 4 che dopo avere onorata la sepoltura d' Alessandro sdegnò quella di Tolomeo 5 dicendo: ch'ei roleva vedere re, e non morti. Quasi quell'usurpatore della fortuna di Cesare, grande per la sventura di Bruto e di Cassio, per le infelici passioni di Antonio, e molto più per la viltà del senato, e la stanchezza del popolo romano

I Aulo Gellio lib. VI cap. 17.

<sup>2</sup> Svida. - Strabone in Lybiae descriptione lib. XVII.

<sup>3</sup> Life of Lorenzo de Mediei, Liverpool.

<sup>4</sup> Svetonio in secundo Caesare cap. 18.

<sup>5</sup> Leggo Ptolomacum con le antiche edizioni e non Ptolomecum

o Ptolomaeorum secondo le correzioni degli eruditi.

dopo tanto sangue civile, di veruna dote fregiato di principe, tranne dell'astuzia di Ulisse, volesse dare con quelle parole speranze all'Impero di emulare più quel grandissimo Macedone, che Tolomeo suo successore. Ma Alessandro diede regni a' suoi capitani, ed il nipote di Cesare l'ebbe dal valore de' suoi guerrieri.

La Grecia restitui con le sue rovine le arti e le lettere all' Egitto dopo la schiavitù delle repubbliche, ed all'Italia dopo la caduta dell'impero d'Oriente, col favore della famiglia de' Tolomei in Alessandria, e de' Medici in Firenze ed in Roma 1. Ma ora appena si degnano di ricordanza que' greci che rifuggiti dopo il xiv secolo a' Veneti ed a' Toscani portarono agli avi nostri le greche muse e li armarono contro alla signoria degli scolastici.

Vixere fortes

Multi! Sed omnes illacrymabiles

Urgentur ignotique longa

Nocte, carent quia vate sucro.

<sup>1</sup> Leone X fu figliundo secondogenito di Lorenzo il Magnifico; e Clemente VII di Giuliano ucciso nella congiura Pazziano.

## Di Couone, edella Costellazione Berenicea.

I. DALLA metamorfosi della chioma di Berenice in costellazione a noi giunta con tanti documenti storici i dalla men remota antichità, acquista fondamento questa opinione: che i simboli fossero scrittura compendiosa della storia la quale era trasferita dalla terra al cielo; onde più si conoscerebbe l'età del mondo chiamata favolosa a se si potessero sapere tutti i simboli delle costellazioni. La quale lingua de' simboli, usitata presso molte nazioni 3, fu, inventati gli alfabeti, politicamente riserbata come eredità propria a' sacerdoti, ed a' principi i quali nascondevano al volgo la filosofia della storia 4. Varranno queste sentenze a confermare ciò che diremo intorno alle deificazioni 5.

<sup>1</sup> Vedili citati alla pag. 47.

<sup>2</sup> Varrone divide gli annali degli uomini in incerti, fivolosi, ed istorici.

<sup>3</sup> Hyeroninus in erangelio Math. cap. 18. - Pherceides (antichistimo autoro) apud Clem. Alexand. lib. v.

<sup>4</sup> Dodoro Siculo lib. III cop. 3.

<sup>5</sup> Considerazioni al vers. 54.

Trovo l'astronomia negli antichi tempi utile alla navigazione 1, ed alla agricoltura 2. Lascierò a' professori di questa madre delle scienze il disputare se quello fosse più studio di stagioni e di meteore, che scienza di moti celesti, Affermo bensì, che non senza disegno politico i savi ed i governi consegnavano all'ammirando e perpetuo corso degli astri la memoria delle gesta e delle arti più chiare. Onde non mai uomo mi persuaderà che per odio o invidia di cittadini, o per incuria di sacerdoti siesi perduta la chioma dal tempio. Era ella cosa si preziosa da far affrontare la vendetta de' principi, ed il sacrilegio contro gli dei? E sì agevole al furto era il luogo del tempio ove si consecrò una chioma regale, e di maravigliosa bellezza? Il re la fece egli stesso rapire per maggiormente persuadere alle suddite genti la divina origine della famiglia de' Tolomei 3, e la possanza in cielo della prima Berenice, diva associata a Venere: e si valse della mano sacerdotale,

I Dionisio il geografo sers. 232 e seg. - Virg. georg. I sers. 137.

<sup>2</sup> Ovidio, all' età di Saturno, metam. lib. I vers. 137.

<sup>3</sup> Teocrito idil. XVII pers. 16 e seg. - Contiderazioni nostre al verso 54 e seg.

della fama di Conone, e dell'ingegno di Callimaco.

. II. Conone fu Samio <sup>1</sup> e celebre matematico <sup>2</sup> dell'età sua che viene a cadere verso l'olimpiade cxxx. Tolomeo Filadelfo lo ricettò con gli altri nobili ingegni che con la scuola alessandrina restituirono all'Egitto l'astronomia; e da quel tempo questa scienza stese salde radici nella Grecia. Tranne Manetone, piuttosto astrologo, e Tolomeo egiziani, tutti quasi gli astronomi illustri sono greci. Conone viaggiò in Italia <sup>3</sup> ove fece le osservazioni su le fasi delle stelle fisse;

- Stellarum ortus comperit atque obitus:

ed alludono i seguenti versi

Flammeus ut rapidi nitor Solis obscuretur Ut cedant certis, sidera temporibus,

a' documenti ch'egli raccolse di tutte le ecclissi 4

I Pappo collect. mathem. lib. 14 theor. 18.

<sup>2</sup> Archimede in initio epistolae pracfixae lib. 11 de sphaera et cylindro.

<sup>3</sup> Ptolomaeus de apparentiis inerrantium in fine-

<sup>4</sup> Conon postea diligens et ipse inquisitor, defectiones quidem Solis servatus ab aegyptiis collegit. Soncea quaest. natural. lib. v21.

sino allora conservate nelle memorie degli egizi. De' suoi studi matematici resta il teorema della coclea dimostrato poi con mirabile costruzione, ed applicato a' grandi effetti utili anche a' di nostri da Archimede ' che altamente reputava Conone, e lo pianse ' con la riconoscenza del dotto e con la pietà dell'amico. Dagli enconj di Callimaco appare che Conone fosse famigliare a questo principe delle lettere, e che si giovassero scambievolmente de' propri studi.

III. E questi encomi gli procacciarono nel aureo secolo della latinità il canto di Properzio 3, e di Virgilio 4.

In medio duo signa Conon; et quis fuit?..alter Descripsit radio totum qui gentibus orbem; Tempora quae messor quae curvus arator haberet.

Ma Servio, seguendo suo stile di gramatico,

<sup>1</sup> Pappus Alex. collectiones math. lib. Iv propos. 18.

a Epistola ad lărum de quadratura parabelur. Caro a noi vireva Conone . . Eravano soliti di scrivere assai sovente a Conone . . . Abbiam perduto quell'uomo grande geometra . . . Mori; e mi lasciò amarissimo desiderio di se; ch'egli era amico mio e o' intelletto negli studi amarishile.

<sup>3</sup> Lib, Iv eleg. I sees. 77.

<sup>4</sup> Eglog. III vers. 40.

spiega Conone illustre Ateniese di cui scrisse a' posteri Cornelio Nepote. Dal testo, e dalla universale voce degli interpreti è chiaro che Virgilio parlava dell'astronomo. Non posso però consentire che l'altro il quale descripsit orbem radio fosse Archimede come il Lacerda e tutta la schiera vorrebbero. Nè gli espositori soltanto, ma Gioseffo Scaligero 1, ed il Salmasio 2 sebbene con diverse ragioni, sono nella stessa sentenza seguita dal Pagnini 3; e l'Heyne v'inclina 4, ma più volentieri intenderebbe con Servio di Arato che col poema de' fenomeni insegnava le stagioni quae messor quae curvus arator haberet. Arato non determinò mai l'anno alle genti, che tanto suona orbis presso a Virgilio 5, dizione, parmi, tratta dalla voce astronomica κυκλον, ο piuttosto dal περίοδον de' greci; anzi i fenomeni aratei riuscivano utili all'agricoltore appunto per la incertezza de' calendarj. Archimede non applicò sovranamente le matematiche che alla meccanica, nè dalla sfera citata da

I De emendatione temporum lib. I. in periodo siracusana.

<sup>2</sup> Exercitationes Plinianae cop. XL.
3 Annotazioni a Virg. beo citaro.

<sup>4</sup> In egloga III vers. 40.

<sup>4</sup> In egioga III vers. 40.

<sup>5 .</sup>Eneid. 1 vers. 273.

Pappo Alessandrino si può desumere come contende lo Scaligero ch'ei le avesse rivolte all' astronomia. Eratostene suo coetaneo, sommo ingegno 1, aveva incominciato a stabilire l'anno con più felicità di Numa 3, di Solone, e de' geometri della scuola platonica: ma al solo Ipparco, che fiori forse un secolo innanzi Virgilio, avvenne di determinare 3 primo e con più esattezza il giro ed il tempo dell'anno. Gli antichi aveano l'anno vago per la religione; l'anno civile per l'agricoltura 4. Ora Virgilio nè ad Archimede intese nè ad Arato, nè a Tolomeo come farneticano gl'interpreti ignari, e fra costoro Servio ivi ed altrove 5, che questi visse sotto M. Aurelio 6, bensì ad Ipparco che fissando il giro dell'anno

Descripsit radio totum qui gentibus orbem, Tempora quae messor quae curvus arator haberet.

s Geminus Elementa Astronomiae cap. va de mensibus.

<sup>2</sup> Livro lib. 1 cap. 19 - Plutarco in Romolo e Numa. - Ovidio fast. 1 vers. 27, 111 vers. 803. - Macrob. Saturnal. 1 cap. 14.

<sup>3</sup> Ptolomaeus Almagest. lib. 111 cap. 2. - Bulliaud Astron. filol. pag. 73. - Scrvius Eneid. v verr. 49.

<sup>4</sup> Voltius Valens Antholog. lib. 1.

<sup>5</sup> Eneid. v vers. 49.

<sup>6</sup> Svida in Ptolomaco.

Ma il poeta cortigiano, sebbene delle scienze e delle loro storie dottissimo, tacque il nome d'Ipparco, non perchè la ragione del metro rifiutasse Archimede o tal' altra voce 1, ma perchè l'adulazione del senato, e l'orgoglio della casa cesarea ritorcessero quell'encomio, coperto sotto colore di semplicità pastorale, a Cesare riformatore con l'ajuto di Sosigene a del calendario romano, di cui o per utilità o per timore si valeano tutte le genti soggette all' Impero. Il radius era uno stromento de' matematici 3 e degli astronomi 4, o una verghetta per delineare le figure ed i numeri; di che puoi vedere in Salmasio 5 e nel trattato del medico Frisio. Meritavano Ipparco, Virgilio, e l'alta fama de suoi commentatori questa annotazione.

IV. Cita Servio nell'Eneide 6 un altro Conone investigatore d'autichità italiche, non diverso forse da quello memorato autore di un

<sup>1</sup> Salmasio loco citato.

<sup>2</sup> Plinio lib. XVIII cap. 25. — Sosigene ebbe Ipparco per guida. Vedi Montucla part. 1 lib. 1v cap. 10.

<sup>3</sup> Humilem homunculum ( Archimedem ) a pulvere et radio excitabo. Cicer. Turcul. lib. v.

<sup>4</sup> Aneid. VI vers. 851.

<sup>5</sup> Plinianas exercit. cap. XL. — Gemmae Frisii de radio astronomico et geometrico libellum.

<sup>6</sup> Angid. lib. VII vers. 738.

libro sopra Eraclea dallo scoliaste antico d'Apollonio 1. Anche Gioseffo 2 attesta un Conone storico. Un Conone dedico alcune narrazioni delle età favolose ed eroiche 3 ad Archelao Filopatore alleato 4 a M. Antonio. Questi libri essendo di non diversa materia, e sotto uno stesso nome, e citati tutti da autori che vissero melto dopo il re Archelao, parmi che s'abbiano ad ascrivere ad uno stesso scrittore posteriore all'astronomo di forse ccxxx anni. Tanto corre dall'Olimpiade cxxx alla guerra d'Ottaviano e d'Antonio.

V. Ma il nostro Conone con quella sua adulazione della chioma spacciata quando le discipline astronomiche prevalevano, somministra argomento per indagare le storie antichissime. Ben più doveansi giovare di queste apoteosi, e di questi simbolici monumenti i popoli, i quali o fossero, siccome io penso, usciti appena della barbarie prodotta dal diluvio, dal foco, e da siffatte universali rivolnzioni del globo, quando per la legge del perpetuo moto e cangiamento della natura

<sup>1</sup> Lib. 1.

<sup>2</sup> Contr. Apione lib. I cap. 23.

<sup>3</sup> Photius cap. 186, 189.

<sup>4</sup> Vostius de histor, graccis lib. I cap. ult.

rapirono agli uomini le arti e le scienze che, come oggi noi, essi allor possedevano; o fossero, secondo la comune tradizione, nella prima civiltà che l'umano genere abbia mai avuta dopo lo stato ferino; è certo che le loro fantasie non ancora domate dall'esperienza e da' vizi de' popoli dotti, dovean essere percosse dalla meraviglia di que' mondi celesti calcati dalle orme degli Dei che dalla speranza e dal terrore sono posti nel cielo, donde ci benefica il sole, e ci spaventano i fulmini. Questa ricerca delle costellazioni, ove fosse ostinata e d'nomo che alla dottrina di tutte le storie congiungesse sapienza politica ed altissima mente, potrebbe avverare le congetture del Vico sul ricorso de' secoli e delle nazioni e trarre dalla lunga notte le storie ignote del genere umano. E fu con grande ardimento e pari sapere tentata da un ingegno francese 1 per provare, con troppo amor di sistema, l'origine di tutte le religioni: idea ch'egli (forse m'inganno) ricavò dalla Istoria universale di Francesco Bianchini 2

I Dupuis , origine de tout les cultes.

<sup>2</sup> Grand' nomo; astronomo ed antiquario onorato altamente da' re e dalle università dell' Europa. Nacque nel 1669, e mori d' anni 67. V'edi Maffei Verona illustrata serso la fine. Si dirà forse, contro al mio sospetto;

Veronese, libro massimo, indegnamente dimenticato da noi, settatori di ciò che viene da lontani paesi, ed incuriosi de nostri tesori. Assai per avventura ne'libri e ne'monumenti rapiti dai lunghi secoli anteriori a Mosè parlavasi delle costellazioni, da poi che della

che il Bianchini non è conosciuto in Francia per la sua storia. Credat judaeus . . . non ego. Egli fu uno dell' accademia delle scienze in ecce di Bernoulli, morto negli ultimi mesi del 1705 (vedi anche Fontenelle elogio al Bianchini ), e la seconda edizione dell' Istoria Universale fu dedicata a Luigi XV. Ma moltessimi de' nostri in Francia non si conoscono, molti non si vogliono conoscere; pari a' benefattori temuti da' beneficati. - Ab uno disce multos. Delille nella prefazione di certo suo poema georgieo. L'Homme des Champs espressamente asserisce (pag. IT ) che les Géorgiques, et le poëme de Lucrèce chez les anciens sont les seuls monumens du second genre (il didattico.) . . . Parmi les modernes nous ne connaissons gnères que les deux poëmes des saisons anglais et français, l'Art poétique de Boileau, et l'admirable essai sur l'Homme de Pope qui aient obtenu et conservé une place distinguée parmi les ouvrages de poésie. Ed Esiodo, Teognide, Focillide, Opiano, Manilio, per non dir di tant' altri antichi? E la Sifilide del Fracastoro, la Scaccheide e la poetica del Vida, la coltivazione dell' Alemanni scritta e stampata in Francia, e dedicata a Francesco I, le Api, il Riso dello Spolverini, le Vilosofie di monsignor Stay dove domò con versi virgiliani il rigor matematico (taccio i minori) non hanno fama fra' poemi didattici? Delille è il sommo verseggiatore fra i viventi francesi! Questo merito del guercio fra ciechi gli permette forse di giudicare di quel ch' ei non sa, o se pur ha letto i poeti da noi rivendicati, presume che la loro fama, già celebrata da tonte età, debba cedere al suo privato decreto? Potea pur condannarli, e concedesi a tant'uomo il condannarli senza ragionare, ma non di dissimulare la soce universale che li esalta. Abbianzi questa nota non i francesi poiche so che sua cuique placet Helena, ma quegli italiani che non sanno leggere se non francese.

Berenicea tante memorie ci restano 1. Nè fu senza influsso su le fortune mortali, ed a' tempi de' xii Cesari un tiro de' tali chiamavasi a Berenice Ευπλόχαμος. Avremmo anche tradizioni teologiche se quelle età non fossero state addottrinate, e se la barbarie che le segui non fosse stata occupata da nuove e diverse religioni. Non potendo Conone collocarla fra i segni già celebrati del zodiaco la pose nella parte del cielo più nobilitata per le costellazioni cantate più sovente da' poeti. Ha la Vergine a mezzogiorno, all'oriente Boote, tocca all'occidente la coda del Leone. Nella fascia del zodiaco che cinge il globo mondano preposta dal Vico alla scienza nuova compariscono in maestà i soli due segni del Lione simbolo de' tempi erculei nell' età del mondo eroico, e della Vergine simbolo dell'aurea età di-Saturno, la prima celebrata nelle storie poetiche. Anzi le stelle della chioma, pria che Conone le adornasse di questo nome, eran parte della Vergine vicino a cui pone Arato

I Ensature in cataturiumo Leonia osp. 12. — Ljim ostronom, poet. 16. 11 osp. 24 in Leona. — Achille Tatio Lugoges in Arati pharmon, pog. 134. — Erichio. — Teone Sosleatu autas pharmom, vert. 146. — Lo Sosleatu di Germanico in Leona. — Procho de sphara cap, ultim. — Ed atti fore a me igont.

<sup>2</sup> Maursio de ludis graecorum.

la Giustizia salita al cielo per l'abborrimento dell'umana schiata 1. La quale allegoria, sebbene abbia diversa applicazione da Dupuis, parmi una memoria di antichissime e generali rivoluzioni politiche quando per la sovversione di tutte le leggi più crudelmente l'umano genere usava della reciproca inimicizia, istinto primo ed eterno della nostra natura. Così è allegoria della violazione d'ogni religione nella comune calamità degli stati questa passionata sentenza di Teognide 2: Tutti i Numi salendo all'olimpo gli infelici mortali abbandonano: la Speranza sola rimane buona Dea. Ma delle costellazioni che circondano la chioma vedrai alle note. Gli antichi annoveravano nell' asterismo Bereniceo sette stelle; ma Flamsteedio il più perspicace astronomo del principio del secolo xviii ne trovò 43; e 48 ne osservano le tavole dell'accademia Prussiana nell'anno MDCCLXXVI. Il catalogo di Bode delle 17240 stelle ridotte al primo anno di questo secolo, ne reca 216. Di quarta grandezza 6, di quinta 22, di sesta 31, di settima 45, di ottava 18, un gruppo, e

I In catasterismo Verz.

<sup>2</sup> Vers. 317.

93 nuvolose. Le più di queste ultime, intentate dagli altri astronomi, furono osservate dall'illustre Herschel, mediante i suoi telescopi. Questo difetto d'istrumenti contese agli antichi di avverare più di sette stelle nella chioma di Berenice; le sei di quarta grandezza, ed una forse più splendida fra le altre o più veramente quel gruppo di stelle senza numero e nome. Più numero di quello di Bode osserverà forse La-Lande nel suo catalogo di 50000 stelle, ch'io non posso recare perchè l'opera sua non è compiuta, e perchè le sue osservazioni hanno d'uopo di più maturi esperimenti. Abbandonando dunque i cataloghi compilati dopo le diverse osservazioni di diversi astronomi. s'atterremo alle tavole recenti della specola Palermitana 1. L'astronomo Piazzi oltre le 43 del Flamsteedio ne osserva 20, ommettendo le nuvolose e quelle di minima grandezza, perch'ei non curò di annoverare tutte le stelle dell'asterismo alle quali non si può dare significazioni, bensì di accertare le più cospicue, e con ripetuti esperimenti assegnarne le posizioni per cui erano in lite i professori di

I Praecipuarum stellarum inerrantium positiones mediae, ineunte saeculo XIX. Panormi 1803.

questa scienza. Il pianeta di Cerere scoperto nel principio del secolo da questo nobile astronomo, ed il pianeta di Pallade da Olsber medico di Brema nel marzo dell'anno mucccut, sono dall'effemeridi della specola milanese, onore dell'astronomia italiana, notati nell'anno scorso vicino alla chioma Berenicea.

## Della ragione poetica di Callimaco.

I. Esponnò l'economia di questo componimento risalendo alla natura della poesia, e specialmente della lirica. Questo poema che per lo suo metro corre sotto il nome di elegia, racchiude quasi tutti i fonti del mirabile e del passionato. È mirabile una chioma mortale rapita da Zefiro alato per comando di una novella deità da pochi anni fatta partecipe del culto di Venere. Mirabile che sia locata fra le costellazioni, che sovr'essa passeggino gli Dei, che all'apparire del sole ritornisi anch'ella in compagnia di Tetide, e fra i conviti e le danze delle fanciulle occanine. Ma questo mirabile riescirebbe nullo ove non fosse appoggiato alla religione di que' popoli, e poco efficace se la religione non lusingasse le loro passioni, e non ridestasse nell'immaginazione simolacri non solamente divini, ma simili a quelle cose che sono care e necessario a' mortali. Onde questa sorte di meraviglia chiude in se stessa anche una certa passione diversa da quella di cui parleremo da poi.

II. Leggeri conoscitori dell'uomo sono que' retori che disapprovando la favola e le fantasie soprannaturali, vorrebbero istillare ne' popoli la filosofia de' costumi per mezzo di una poesia ragionatrice, la quale si può usurpare bensì nella satira, ove l'acre malignità cara all'umano orecchio quando specialmente è condita dal ridicolo può talor dilettare 1. Ma non diletterebbe un poema che proceda argomentando, e che non idoleggi le cose ma le svolga e le narri. La favola degli antichi trae l'origine dalle cose fisiche e civili che idoleggiate con allegorie formavano la teologia di quelle nazioni 2; e nella teologia de' popoli stanno sempre riposti i principi della politica e della morale: però nel corso del commento andrò estendendomi per provare con gli esempi questa sentenza, la quale dà lume a quel passo del filosofo:

I - Nisi quod pede certo.

Differt sermoni, sermo merns. Horat. lib. I 221. 4 vers. 77. -

Verba togae sequeris, junctura callidus acri Ore teris modico: pallentes radere mores Doctus et ingenuo culpain defigere ludo.

Persius sal. V sers. 14.

<sup>2</sup> Per questo anche i dottori cristiani stimano probabili testimoni i poeti. Lactan. d'r. istit. lib. 1 cap. 11. – Lib. 11 cap. 11. – Augustin. de consens. Erangel. lib. 1 cap. 24.

Essere i poeti ispirati da Numi, e i loro versi venire da Dio 1. — Onde se la poetica è tutta quanta enigmatica ciò avviene perchè non sia conosciuta sapientemente dal volgo.

III. Non è colpa delle favole nè degli antichi se la loro religione è per noi piena di capricci e d'incoerenze, bensi dell'estensione di quella religione quasi universale, delle vicende de' secoli, e della nostra ignoranza. Che l'umana mente abbia bisogno di cose soprannaturali, e quindi i popoli di religione, è massima celebrata dall'esperienza e dagli annali di tutte le generazioni. Anzi è di tanta preponderanza questa umana necessità che sebbene le religioni nascano dalla tempra de' popoli, e si stabiliscano per le età e le circostanze degli stati, i popoli ed i tempi prendono in progresso aspetto e qualità dalle religioni. Ora la poesia deve per istituto cantare memorabili storie, incliti fatti ed eroi, accendere gli animi al valore, gli uomini alla civiltà, le città all'indipendenza, gl'ingegni al vero ed al bello. Ha perciò d'uopo di percuotere le menti col meraviglioso, ed il cuore con le passioni. Torrà le passioni dalla

<sup>1</sup> Plato in Ione. - Id. in Alcibiade porter.

società, ma d'onde il meraviglioso se non dal cielo? Dal cielo poiche la natura e l'educazione hanno fatto elemento dell'uomo le idee soprannaturali. Quel meraviglioso che non è tratto dalle inclinazioni e dalle nozioni umane, o riesce ridicolo come le poesie e i romanzi del seicento; o incredibile e balordo come le frenesie degli incliti ciurmadori de' miei tempi, non dissimili a quegli statuari e pittori che rappresentassero mostri e chimere rimote dalle idec di tutte le genti; onde nè pittori sono, nè scultori, nè poeti quei che abbandonano la imitazione madre delle arti belle

IV. Fortunati dunque que' popoli a' quali toccava in sorte una religione che a tutte le umane necessità, a tutti gli eventi naturali assegnava un Iddio. Così il sapere, il coraggio, l'amore, l'aere, la terra, le cose insomma tutte quante erano in tutela di un nume lor proprio che avea propria storia, e proprie forme. Così i benefattori degli uomini venivano coll'andare degli anni ascritti al coro de' celesti. Così i poeti tracano da tuttii più astratti pensieri allegorie e pitture sensibili più de' sillogismi e de' numeri preste a persuadere: quello più doma e vince le menti che più percuote

i sensi. Magnificavano le passioni umanizzando gli Dei, e divinizzando i mortali. La fantasia inclina ad abbellire i numi; e siccome fra gli antichi i numi erano in tutte le passioni, e in tutti gli effetti naturali, così l'uomo, e la natura erano luminosamente rappresentati. E quando le nostre azioni si attribuiscono agli Dei, noi ci compiacciamo perchè ci sembra che contraggano del divino. Chi de' Greci e de'Trojani di Omero non aspirava a' baci di Venere poichè li avevano conseguiti Adone ed Anchise? Chè se taluno opponesse, queste cose non essere vere, non gli domanderò io che mai sappia egli di vero, anzi dirò che ben mi si oppone giacchè la nostra poesia è voto suono e lusso letterario. Ma se ella fosse teologica e legislatrice come l'antica, assai meglio torrebbero i pastori de' popoli di descrivere al volgo la sera dicendo col poeta Stesicoro = Che il Sole figliuolo d'Ipperione discendeva nell'aureo cocchio, acciocchè traversando l'oceano pervenisse à sacri profondi vadi della notte oscura, onde abbracciare la madre, la virginale consorte ed i cari sigliuoli 1. La qual dipintura più agevolmente

I Frammenti de' lirici greci stampati le più solte dope Pindaro.

le virtù domestiche persuadeva a' mortali, ch'ei le vedeano si care al ministro maggiore della natura che in si poca ora traversava splendidamente l'oceano. Non so se le scienze abbiano cooperato a far meno malvagia o più lieta l'umana razza, ch'io nè dotto sono nè temerario da giudicarne. Questo vedo; che essendo destinate a pochi, ove questi volessero rompere a noi popolo il velo dell'illusione da cui traspare un mondo di belle e care immaginazioni, ci farebbero essi più sovente ricordare la noja e le ansietà della vita, dove ninno va lieto senza il dolore dell'altro. Nè mi smoverò da questa sentenza se prima non mi abbiano compiaciuto di due discrete domando: Le arti veramente utili sono figlie del caso o delle scienze? E questi chiamati comodi ed utilità perfezionati dalle scienze han questo nome per intrinseca qualità, o per la nostra opinione?

V. Tornando dunque alla poesia la quale non è per gli scienziati che tutto veggono o credono di vedere discevrato dalle unane fantasie, bensì per la moltitudine, parmi provato ch'ella non possa stare senza religione. Nondimeno quel poeta che volesse usare di una religione involuta da misterj

incomprensibili, che rifugge dall'amore e da tutte le universali passioni dell'uomo, che tutti i piaceri concede alla morte, ma scevri di sensi, nulla fuorchè meditazioni e pentimenti allavita, che poco alla patria ed alla gloria, pocoal sapere, è prodiga a sottili speculazioni, ed avarissima al cuore, che per l'ignoranza o il cangiamento di una idea, per la lite di una parola produce scismi, ed attira le folgori celesti, quel poeta procaccerebbe infinito sudore a se stesso, e scarsa fama al suo secolo. Che ove cotal religione fosse poetica chi potea meglio maneggiarla di quell'ingegno sovrano il quale dopo avere dipinta tutta la commedia de' mortali dove la religione prende qualità dalle azioni ed opinioni volgari, non si tostoarriva allo spirituale ch'ei s'inviluppa in tenebre ed in sofismi i quali se mancassero del nerbo dello stile, e della ricchezza della lingua, e se non fossero interrotti dalle storie de' tempi, sconforterebbero per se stessi gli nomini più studiosi. Nel che fu più avveduto Torquato Tasso prendendo a cantare le imprese di una religione allora armata, e riferita ad una età eroica quando le idee delle cose sono per i governi e per le nazioni assai men metalisiche. Pur gli fu forza ricorrere

ad incantesimi e macchine d'altre religioni, e sotto nomi diversi rappresentare le fantasie greche e romane. Non v'ha greca tragedia senza il cielo: delle moderne certamente le streghe in Shakespeare, i prestigi nella Semiramide e nel Maometto di Voltaire, l'Atalia di Racine, la fatalità nella Mirra Alfieriana, e motto più l'ira divina nel Saulle grandissima fra le tragedie ci percotono più di quelle che hanno per soggetto memorandi casi, e passioni scevre di religione.

VI. Ma quale delle religioni reca uso stabile e continuato nella poesia? La greca; perchè ha che fare con tutte le passioni e le azioni, con tutti gli enti e gli aspetti del mondo abitato dall'unono. Testimonio il perpetuo consentimento di tutte le moderne letterature le quali dal diradamento della barbarie hanno richiamati gli Dei di Virgilio e di Omero. Lucrezio che appositamente persuadeva la materialità dell'anina, e la impassibilità degli Iddii invoca sua musa la natura <sup>1</sup>, ma idoleggiandola con le sembianze, le tradizioni, e le passioni di Venere, e mentre pur vuole

<sup>1</sup> Eneadum genetrix . . . sino al sers. 41.

dissipare lo spavento del Tartaro i illustra la sua filosofia spiegando le allusioni teologiche. La religione ebrea che può conferire alla poesia minacciosa e terribile fugge ogni altro argomento; e perchè non fu celebrata da molti e grandi popoli con diverse storie e vari costumi, e perchè il terrore senza la pietà derivante dalle altre soavi passioni ignote a quella religione, si converte agevolmente in ribrezzo. S'io potessi domandare alle genti che verranno qual utile e quanto diletto trarrebbero dal poema della Germania, e se la Messiade può somministrare argomenti di tragedia e di pittura come l'Iliade, forse saprei che la curiosità di quel poema grande per questi tempi, e grandissimo per l'età morte, sarà rapita con le rivoluzioni le quali porteranno nuove religioni e nuove favelle alla terra. Così il Petrarca che dell'avvanzo della cavalleria errante, e delle fantasie platoniche riferite sino dagli antichi cristiani alla religione, sì gentilmente adornava il suo amore, non ebbe imitatori se non puerili tostochè quelle usanze, e quelle idee soprannaturali non fondate sul cuore umano sono state relegate

<sup>1</sup> L.5. III wers. 950 e seg.

ne'romanzi de Caloandri, e nelle biblioteche claustrali. Che se nella sua terra natia e con la stessa sua lingua non felici seguaci

## Ebbe quel dolce di Calliope labbro

il quale narrò con tanto pianto soave la passione universale del cuore, solo perchè è riferita a scaduti costumi e adidee celesti poco sensibili, come può l'uomo nato fra popoli da gran tempo usciti dello stato eroico e sotto il beato cielo d'Italia imitare la magnifica barbarie d'Ossian e tentare di trasportarne nelle sue solitudini? Ben io volando con l'immaginazione a que' tempi guido fra le sue montagne quel cieco poeta, e siedo devoto su la sua tomba; ma io grido ad un tempo agli italiani: Lasciate quest'albero nel suo terreno poiche trapiantato tralignerà; simile a que'fieri animali, che dalla libertà delle selve tratti fra gli uomini, appena serbano vestigi della loro indole generosa. Ardiremo noi far soggetto di poema quella religione e quelle storie se il solo dubbio che l'autore viva nell'età nostra. scema gran parte della meraviglia? La poesia non aspira ad accendere soltanto gli ingegni che hanno l'esca in se stessi, ma a cangiare

in fervidi anche i più riposati, al che non giunge se non toccando gli stati della società ne' quali gli uomini vivono, e tatte le passioni come sono modificate da' costumi.

VII. Ma (pur troppo!) la nostra poesia non può avere nè lo scopo nè i mezzi de' greci e delle nazioni magnanime; perocchè non potendole conferire le moderne religioni, nè il sistema algebraico de' presenti governi, poco può ella conferire alla politica. Massimi fatti e straordinari destano la poesia storica, face illuminatrice dell' antichità. La navigazione degli argonauti e la confederazione di tutta la Grecia sotto Troja hanno dato luce a' lor secoli per avere eccitati i poeti a cantar quella impresa. Che se non a nazioni vere, ma a regali famiglie, ed a grandi volghi tende il canto del poeta, allora pare giusto l'esilio che decretava Platone. Il decadimento della poesia storica s'incomincia a travedere sino da' tempi di Virgilio. Ma se i secoli gotici non ci avessero invidiate le poesie di Alceo forse l'amor della patria e delle virili virtù snonerebbe più dalla lira di quel capitano odiator de' tiranni 1, di quel che suoni dalle imitazioni

I Quintil. lib. X. - Orazio lib. II od. X rers. 26 e reg. - Lib. 17 ode VIII vers. 8 ed altrore.

di un cortigiano che lusinga il suo signore confessandogli di essere fuggito dalla battaglia, estremo esperimento degli ultimi romani contro la fazione di Cesare 1, e fa ajutatore un Iddio del suo tradimento. È da badare che di tutte quasi le reliquie di Alceo restate presso Eraclide Pontico, ed Ateneo, si trova non dirò l'imitazione, ma la traduzione letterale 2 in Orazio. Che s'ha dunque a pensare si d'Alceo che degli altri lirici de' quali quantunque incontriamo rari vestigi vivono i nomi tuttora e vivranno immortali come le muse? Quasi una intera lode si appropriò Catullo della sventurata Saffo 3, imitata ad un tempo da 4 Lucrezio; ed ho argomenti, non opportuni a questo discorso, per sospettare greco l'inno a Cibele 5. Poco ha Virgilio di veramente pastorale nelle egloghe che non sia di Teocrito, ed oltre i versi trapiantati da Omero e dagli altri 6, il celebre

<sup>1</sup> Lib. II ode VII sers. 14. - Lib. III ode IV sers. 27. - E ne' sermoni.

a Paragona fra gli altri le prime due strofe od. x lib. 1 e l' ode xv vers. 5 e seg. con i frammenti d'Alceo stampati fra lirici greci.

<sup>3</sup> Catullo carmen 11. - Longino sezione x.

<sup>4</sup> Lib. 111 vers. 153 e seg. 5 Catullo carmen LXII.

<sup>6</sup> Vedili tutti presso Macrobio.

libro quarto dell' Eneide sarebbe più letto in Apollonio 1, se questi lo avesse cantato con la divinità dello stile virgiliano come lo architettò due secoli prima con circostanze più passionate e più vere. Se non che e la imitazione e le adulazioni sono più colpa dello stato di Roma, che di que' poeti, a' quali vennero le lettere con le scienze, con la mollezza del vivere civile, e con le discipline retoriche: e il loro ingegno fu da prima atterrito dalla tirannide, indi innaffiato dannosamente da' benefici. E ben Virgilio, Pollione, e gli altri grandi furono, se non propugnatori della patria, certamente ammansatori di quell'imperadore non, come altri si crede, con la dolcezza delle sacre muse, ma perchè non avendolo i delitti liberato dalla coscienza dell'infamia, comperava le lettere quasi testimoni al tribunale de' posteri, e quest'ambizione lo distraeva in appresso dalle pedate di Silla ch'ei cominciò a calcare dopo la vittoria sino a patteggiare la morte di Cicerone 2, ad insultare al capo mozzato di Bruto 3, ed a meritarsi sul tribunale il nome di carnefice. Ma

<sup>1</sup> Lib. III vers. 284 e continua nel lib. IV.

<sup>2</sup> Plutarco in Cicer. - Id. in Anton.

<sup>3</sup> Suctonio lib. 11 cop. 13.

i poeti primitivi teologi e storici delle loro nazioni vissero siccome Omero e i profeti d'Israele in età ferocemente magnanime, e Shakespeare che insegna auche oggi al volgo inglese gli annali patri viveva fra le discordie civili indotto d'ogni scienza, e l'Alighieri cantò i tumulti d'Italia sul tramontare della barbarie, valoroso guerriero, ardente cittadino, ed esule venerando. Argomento della originalità delle loro nazioni dalla quale erano educati quegli ingegni supremi si è, che essendo tutti eguali nelle forze e nella tempra, sono però così diversi ed incomparabili che non si può trovare orma di somiglianza fra di loro, ne d'imitazione dagli altri. Onde tanto guesta originalità prevalse in Dante che intendendo egli di togliersi per esemplare l'Encide, appena si trova ombra della scuola virgiliana nella maniera di vestire i concetti. Per questi esami confermasi la sentenza, che i poeti traggono qualità da' tempi; e viene quindi abrogato il loro esilio decretato da Platone. Perocchè se erano corruttori i poeti, doveano essere prima corruttori i governi; o il governo platonico era per istituzioni e per natura degli uomini meno imperfetto, ed i poeti avrebbero preso qualità dalla generosità e dalla

giustizia e dall'idee tutte di quella repubblica. Se non che quella idea metafisica è più a mio parere una obbliqua satira della specie umana. Poiche dipingendo costumi e governi liberi. d'ogni passione, e dalla sola ragione diretti, e però impossibili non solo ma nè atti pure ad esperimento, viene a provare che le leggi tutte devono prendere norma da' vizi, e dalla naturale e necessaria malvagità de' mortali. E. Platone stesso, perchè scriveva ad uomini greci, e non agli angioli della sua repubblica, non è forse e per l'altezza de' concetti, e per la pittura de' personaggi, e per la passione delle sue narrazioni, e per quell'intrinseco incantesimo del suo stile più poeta d'ogni altro scrittore, e più che non si conviene forse a filosofo? Non chiama egli divini i poeti e gli stessi interpreti loro ispirati dall'alto 1? Era dunque non esilio ma ostracismo quello de' poeti dalla sua repubblica, la quale opinione assurdamente raccolta serve di spada agli scienziati illiberali, ed a'principi ignoranti degni di essere capitanati da quell'imperadore il quale per non parere da men di Platone 2

5

<sup>1</sup> Plato in Ione , passim.

<sup>2</sup> Section. in quarte Caesare cap. 34.

poco manco che non cacciasse da tutte le biblioteche le statue ed i libri di Virgilio e di Livio.

VIII. Tornando alla religione, ciascuno de' poeti-teologi e storici da noi citati è pur poeta ebreo, inglese, italiano, ma Omero solo è poeta de' secoli e delle genti. Si ha ciò forse ad ascrivere alla antichità a cui amano i mortali di congiungersi con l'immaginazione per possederla ed aggiungerla alla loro vita presente? Ma gli ebrei furono contemporanei d'Omero, anzi, per le loro storie, più antichi. Forse al lume che gli scrittori hanno dato a que' tempi? Sono più illustrate le storie inglesi e le nostre. Dunque è pur forza ascrivere questo effetto alla universalità di quella religione omerica, che distesa a tutte quasi le nazioni da cui le moderne discendono, la reputiamo eredità degli avi; e molto più alla allegoria che quegli Iddii hanno a tutte quante le passioni, ed a tutte le cose naturali. Per questa religione Omero, quel maestro di Alessandro, fu detto padre delle arti belle, e l'Iliade fonte di tragedie, ed ebbe egli quindi gloriosi discepoli in Grecia, seguiti poi da que' latini che noi onoriamo come maestri della poesia. Uno de' discepoli di Omero è

Callimaco si oporato da' letterati dell'aurea latinità 1, e degno spesso della imitazione di Virgilio 2. Del poemetto a cui s'hanno a riferire questi principi appena abbiamo pochi avanzi rosi dagli anni: ma la traduzione di Catullo ci serba un alto monumento di quel poeta. Considerandolo si troverà pieno di quel mirabile richiesto alla poesia, perchè è fondato su la religione degli egizi, e sull'autorità di un astronomo illustre. Questo mirabile non è, come gl'incantamenti de romanzieri, voto di effetto, ma fa più salde le fondamenta dello stato convalidando l'opinione popolare che una delle madri de' regnanti sia diva compagna di Venere 3. Dalla metamorfosi della chioma trae campo per istituire un novello culto celebrato dalle vergini vereconde e dalle spose pudiche 4. Troppo ho

and many subst

I Caullo asrii. XXIV serv. 16. — Orasio lib. II epici. II vere. 99. — Propers. lib. II elge, XXIV vere. 31. — I di. lib. III elge, I. — I d. libid. elge, VII rezs. 43. — Ovid. amorum lib. I elag. XX vere; 13. — Remed. amor. ver. 759. — Tittium lib. II vere. 363. — In Ihin. vere. 53, la quale postis infrarectiva Orleido intri da Callinaco.

<sup>3</sup> Considerationi al vers. 54.

<sup>4</sup> Considerazioni al vers. 79.

scritto e più forse ch'io non voleva onde mostrare il mirabile di Callinaco, ma mi ha tratto fuor di cammino il desiderio di dire quello

Che ho portato nel cor gran tempo ascoso 1,

da poi che vedo le greche e le latine lettere soverchiate in Italia dagli idiomi d'oltramonti, e mal governate da' pedanti, cicale pasciule non d'attica rugiada, che indegnamente le insegnano.

IX. La passione elemento della poesia al pari della meraviglia, si trasfonde in noi or dilicatamente, or generosamente da questi versi. Affetti dilicati sono quelli che derivano dall'amore, dalla carità figliale e fraterna, dalla commiserazione, dal timore, da tutte in somma le molli passioni comuni a tutte le umane condizioni. Questo poemetto n'è pieno: e più che mai quando Berenice abbandonata sacrifica spesse volte agli Dei, ed obbliando il suo magnanimo cuore si strugge per la sollecitudine della battaglia e vive trafitta dal desiderio dello sposo e del fratello. E que'lamenti

<sup>1</sup> Petrarea.

sono artificiosamente e con un certo soave furore interrotti dalla narrazione de sacrifici, e le narrazioni interrotte dal pianto della giovinetta, finche poi scoppiano le passioni generose da quel verso

— Is haut in tempore longo
Captam Asiam Ægypti sinibus addiderat:

perocchè la conquista della Siria e l'augurio di maggiori vittorie nell'Asia doveano lusingare l'ambizione di Tolomeo, il valore degli eserciti, i cortigiani, ed il popolo. E torna il suono di questa corda nell'episodio del monte Athos scavato per invadere la Grecia da Serse re de' persiani domi poi da Alessandro il quale gloriavasi di avere vendicati i greci. La quale gloria ridonda a're d'Egitto, successori di Tolomeo Lago commilitone del Macedone e greco egli pure. Ma queste generose passioni sono in tutti i tempi sentite da pochi, e meno ove non si tratti di popoli liberi, e di storie patrie e vicine a noi. Da questo principio emerge la ragione per cui non comprendiamo la grandezza di Pindaro che cantava in encomio de' particolari cittadini i fasti d'intere tribù e di paesi. Quegli antichi per 70

lodare i privati encomiavano le patrie; noi abbiamo necessità di disseppellire le virtù di qualche privato per potere onorare di alcun giusto elogio le nostre città.

# HORTALUM

 $E_{\scriptscriptstyle TSI}$  me assiduo confectum cura dolore Sevocat a doctis, Hortale, Virginibus; Nec potis est dulceis Musarum expromere foetus Mens animi: tantis fluctuat ipsa malis. Namque mei nuper Lethaeo gurgite fratris Pallidulum manans alluit unda pedem, Troïa Rhoeteo quem subter littore tellus Ereptum nostris obterit ex oculis. Alloquar? audierone unquam tua facta loquentem? Numquam ego te, vita frater amabilior, Aspiciam posthac? at certe semper amabo Semper moesta tua carmina morte canam; Qualia sub densis ramorum concinit umbris Daulias, absumti fata gemens Ityli. Sed tamen in tantis moeroribus, Hortale, mitto Haec experta tibi carmina Battiadae, Ne tua dicta vagis nequicquam credita ventis Effluxisse meo forte putes animo, Ut missum sponsi furtivo munere malum Procurrit casto virginis e gremio, Quod miserae oblitae molli sub veste locatum Dum adventu matris prosilit, excutitur,

# ESPOSIZIONE

ORTALO richiese Catullo della traduzione del seguente poemetto, verso 17. Il poeta la promise, ma costernato per
la morte del fratello indugiò, verso 5 e seguenti. Per discolparsi narra il proprio latto, verso 1 e seguenti: e mandando la versione ad Ortalo, verso 16, paragona la sua
breve dimenticanza ai quella di una vergine che obblia il dono
furtivamente inviato dull'amainte sebbene per lei fosse la cosa
più cara, verso 19 sino alla fine. — Di Ortalo, della
morte del fratello e del promontorio ove fia sotterrato, del
morte del fratello e del promontorio ove fia sotterrato, del
morte del fratello e del promontorio ove fia sotterrato alla
sur questa epistola. — Per l'interpretatione ricorri alla versione ove io per tradurre le parole con quanta maggiore proprietà mi sapessi ho anteposto il verso libero alla letra rima,
la quala nondimeno stimo più conveniente alla flebile poesia.

# COMA BERENICES

### HOLHMATION CALLIMACHAEUM

# LATING REDDITUM A VALERIO CATULLO

Omnia qui magni dispexit lumina mundi, Qui stellarum ortus comperit atque obitus 2.

#### VARIANTI.

Verso I. Ediz. principe, mss. Ambrosiani, Aldine, Stazio, Corradino despesit. Bentlejo descripti, parola tecnica degli astronomi." Vossio mocnia per lumina. — Verso a. Stazio, Meleagro, Corradino abitus. Stazio anche habitus da mss.

### NOTE.

In tuto il poema parla la chioma. Cresce il mirabile per la prosopopea in cui si dà senso, affetto, e parole alla chioma: n\u00e0 a questo mirabile manca il suo verisimile. Secondo le idee degli antichi filosofi le stelle erano animate edi intelligenti. Accoppiar si doveva il verisimile col credibile. Callimaco fonda la credibilità dell'apoteosi sul testimonio di Conone. Conti. — Quindi questo principio \u00e0 maestrevolamente rivolto all'encomio di Conone, e della scienza astronomica.

Magni mundi. Il cielo, dal greco κότμες, mondo, nello stesso significato. Ne accumula esempi l'interprete di Silio Drackenbork lib. xii vers. 366; ed il Vesselingio in Diodoro Siculo tom. 1 pag. 225. — Italianam ente

NOTE. Versi 1-2-3-4.

l'universo: Colui che regge e tempra l'universo. Petrarca.

— Per l'universo penetra e risplende. Dante. — E negli
antichi nostri trovasi anche in questo significato la voce
mondo in prosa.

DISPEXIT. Osservare non tanto con gli occhi quanto con l'intelletto. Vol. — Lo trovo confermato in Cicer. Tuscul. 1 cap. 19. Acie mentis dispicere cupiebant.

LUMINA. Qualche codice munera, quindi il mocnie Vossiano, desunto da Lucrezio; ma qui non hanno a che fare le volte del cielo che abbracciano il globo terracqueo, bensì le costellazioni osservate dall' astronomo.

ORTUS, ATQUE OBITUS. L'orto e l'occaso cronico delle stelle. Vedi discorso III. 3.

Solis auton etc. L'eclissi solare. Vedi discorso m. 3.

— Primo, di tutti in Grecia fu Talete che ne investigò la ragione nell'anno quarto dell'Olimpiade ximit. (Plinio lib. 11 cap. 12). E fra' romani Sulpixio che poi fu consolo, ed allora tribuno sotto. Paolo, che spiegò la ragione, astronomica dell'eclissi solare e lunare per cacciare il timore dall'esercito la vigilia in cui fu sconfitto Perseo, di Macedonia. Parteno. — Vedi considerazioni nostre, 11.

CEDANT CERTIS ett. L'orto e l'oceaso eliaco delle stelle, CONTL. — Tutti i commentatori alla parola cedant, espongono decedant, abeant, occidant; senza notare quanto sia poetica questa espressione che personifica le stelle le quali restano immerse nella luce solare, e mentre il Sole passa cedono per riverenza al suo lume prepotente. Vedi il cedere nello stesso significato al vesto 47.

### **VARIANTL**

Verso 5. Principe sublimia per sub Latmia, e mss. Y Ambrosiano: onde il Vossio sub Lamia. - Verso 6. Principe desoret. -Vossio cliro . . . aerio. - Santeno curru . . . aerio. Mss. Y girodero,

### NOTE. Versi 5-6.

TRIVIAM. La Luna. Gl'interpreti tutti ascrivono questo nome a Diana perch'era triforme. Noi, perchè si venerava ne' trivii : antichissimo uso d'onde abbiamo congetturata questa Dea la prima venerata con altari dagli nomini. Vedi considerazione 111. -- Questi due versi mentre spiegano le fasi lunari, idoleggiano passionatamente questo effetto naturale. In Cicer. divinit. 1 cap. 11 ne' frammenti.

Cum claram speciem concreto lumine Luna Abdidit, et subito stellanti nocte peremta est. Più esatto ma non più bello.

LATMIA SAXA. La lezione del Vossio Lamia è appoggiata a Nicandro da cui si ricava non in Latmo di Caria, ma al monte Oeta (alle cui radici era situata Lamia città) doversi trasferire ciò che si dice d'Endimione. Il Valckenario contende per Latmo, ma crede Endimione cacciatore. A torto il primo combatte contro le Latmie grotte dal bel giovinetto nobilitate. Vedi Apollonio Rodio hb. 1v verso 57. Ovidio trist. 11 verso 299. De arte amandi verso 370. Cicer. tasc. 1. 38. - Ed a torto il Valckenario rinega ad Endimione la scienza astronomica. Ateneo lib. xur narra che il sonno ottimo degli Dei addormentasse Endimione ma con le palpebre dischinse: a che ciò se non per osservare i moti celesti? Litigavano per Endimione nou solo quei di Caria, e quei d'Oeta, ma i Locri, gli Etoli, gli Eliensi, e molti altri popoli: più forse per la gloria di un valente cacciatore, che di un osservatore de celesti fenomeni? Ed il poeta che ha per soggetto una nuova costellazione non dee alludere al più antico astronomo anzichè al più antico cacciatore?

GTRO AERIO. Scomunica il Vossio chi non giura su la sua lezione intendendo clivo celeste. L'erudizione è bellissima con cui contende, ma la congettura destituta d'ogni ragione. Giro è qui il cerchio che la luna percorre.

- Seu bruma nivalem

Interiore diem gyro trahit. Horat. lib. 11 sat. v1 vers. 25.

Il giovine Douza ha tradotto, parmi con assai eleganza, questi due versi,

Ω's ποίε Λάιμιστ αυτροτ έρμα γλυκός ητράφειοτ Κροπιαδίως καιιάγοι Αβιμισ άρατόδετο

I grecisti la paragonino con le traduzioni seguenti, la prima dello Scaligero, l'altra del Salvini.

> Μήτην τ' υρακόθην Λάτμον κατά παιπαλέυτα Αάθρη άποπλάζων (μερ@- ώρει γάμυ.

Ω'ς ύπο του Λάτμου σκοπίλους κατίβαλλι λαθραίως Ουρανόθιο Μήνην (μερος έκκαλίσας» Idem me ille Conon coelesti lumine vidit

E Bereniceo vertice caesariem

Fulgentem clare; quam multis illa Dearum,
Laevia protendens brachia, pollicita est; 10

#### VARIANTI.

Verso 7. Principe, edizioni 1487, 1488, coelesti munere. Aldine, Guarino, Ernesto numine. Stazio nomine. Valcken. Santeno cete-tum munere. Voloji in lumina. — Verso 8. Principe e Bonniceo, altra corsiniana Ebora niteio. Tanaquillo Le-Fevre E Beronlesse come i graci Penelopea, Issipiles. Tutti quattro mss. Ambrosiani sono corrottissimi.

Verso 9. Vossio, Volpi, Doering e talun'altra edizione di minor conto Deorum. Le altre ed i 4 mss. Ambrosiani Dearum.

# NOTE. Versi 7-10.

IDEM ME ILLE. I due pronomi e nel latino, e presso gli italiani qualificano la fama di chi si nomina.

Vararica. Berenice non consecto tutte le chiome, ma le più cospicue che scendeano dalla cima del capo: vedi anche verso 51. Non riconosce la Grusca la parola vertice in questo significato. L'ho usurpata nella mia versione; ch'io altra voce non trovo che risponda alla latina, ed all'immagine: e so che moltissime cose belle ha la Crusca, e molte non ha. E questa cade da materno fonte.

Multis Dearum. Il frammento originale, che riporteremo qui sotto, dice thin Deie Dee, voce promiscua. Calvo presso Servio pollentemque Deum Venerem. Italianamente Numi. E le chiome erano in custodia delle Dee, di che ti sarà detto nella considerazione iv.

Pollicità est. Frequenti sacrifici di chiome celebrano le antiche memorie; niuno, ch'io mi sappia, per la salute del marito. Ond'è singolare il voto della regina, e pieno di amore.

Parte di questo e dell'antecedente distico scribasi originale nello scoliaste di Arato.

> Ho's Komer al Chicher ir vipe, In Besteinne Bollouger, on neien maon ionne besie.

E Conone me vide nell'etere, me di Berenice

Chioma ch'ella a tutti sacrò i Numi,

Taluni credono che Catullo di questi due versi, parafraisando, n'abbia fatto quattro. Ma chi proverà che nel greco non vi succedesse il Laevia protendens brachia, lode fine non solo delle belle braccia di Berenice, ma pittura di una mossa calda di passione? Aggiungi ch' era rito de supplicanti, Coelo supinas si tuleris manus nascente luna; Oraz. od. 23 lib. 11. — Brachia tendens; Tibullo lib. 11. 4 vers. 66 ed altrove. — Tendens ad sidera padmas; Virgilio eneid. 12 siltrove, destramque precentem protendens. — Quando i lottatori alzavano le mani si davano per supplichevoli e vinui; Teocrito, inno in Castore e Polluce vers. 129, ed. Ovidio niù chiaramente

Confessasque manus obliquaque brachia tendens

Vincis, ait, Perseu.

Onde era vietato a' giovinetti spartani di alzare le manine' ludi gitmici quando anche fossero caduti vinti. (Plut. in Licung, Senec. de benefic, lib. v cap. 5). Al costume de' vinti supplichevoli mirò il Petrarca in que' versi trascurati da' chiosatori.

> Or, lasso, alzo la mano; e l'armi rendo All'empia e violenta mia fortuna.

Frattanto il Valckenario non reputa genuino distico catulliano questo. Per tre ragioni: 1. perché il multis Dearum

#### VARIANTI.

"Verso II. Aldine, Mureto, Stanio novis auctus hymenaeis. Guarino novo cedens hym. Anna Le-Fevre, Witholio, Valcken. novo mactus hym. — Verso I2. Principo Vastum iter ad fines. Qui i mss. Ambrosiani sono corrottissimi.

### NOTE. Versi 10-11.

escludendo alcuna Dea, non era dø presumere che Berenice volesse attirarsi la vendetta de nuni trascurati. 2. Perchè di fulganten clare non può appartenere alla costellazione Berenicea che è più osetra di tutte le sue vicine; quasichè i poeti non abbelliscano sempre il loro soggetto e questo componimento debba essere un diario astronomico, 3. Perchè gl'interpreti devono sempre dire alcuna cosa di strano, e questa ragione, henché implicita, non ha trisposta.

Qua rex tempestate. Abbiamo già nel discorso 11. 4 determinato questo tempo pochi di innanzi la seconda guerra Siriaca del terzo Tolomeo.

Noro averus n'u. Mactus legge dopo la Dacier il Withofio; ed il Valckenario accarezza questa lezione perchè
turpis evitatur hiatus. Turpi sono dunque tutti gli iati ia Lucrezio e ne' poeti primi romani? Nevio nell' oratore di Cieecone 45: Pos qui accolitis Istrum fluvium atque algidam; e
nello stesso luogo: (Quam nunquam vobis graji atque barbari.

— Molti anche de' poeti più tersi; hasti Virgilio nel perfetto de' poemi: Ante ibi Eooe Atlantides abscondantur.

Nè l'auctus è un'eleganza latina, come scrive il Volpi recando in esempio l'auotus filiolo eiceroniano: bensì necessaria voce. Bereniee portò ad Evergete in dote il reguo di
Circue et auxit hymenaeo Ptolamaeum.

Dulcia nocturnae portans vestigia rixae Quam de virgineis gesserat exuviis.

NOTE. Versi 12-14.

VASTATUM PINES etc. Non guerra, ma vittoria certa: accortissimo modo che torna in lode del valore, e della possanza del re.

Assyraos Confondono spesso gli scrittori Syria et Assyria. Il Volpi conferma con un passo di Plinio lib. v. 12, che per Siria s'intendea molte provincie dell'Asia fra le quali la Assiria.

Verso 13 e 14. Questi due versi confermano che il re parti poco dopo le nozze.

DUCIA etc. Tutti i commentatori, e più ch'altrill Volpi Inssureggiano di citazioni che rammentano le amorose vigilie di cui parlano Ovidio e gli altri. Non fanno al caso. Da' versi seguenti appare che Callimaco vuol lodare la verecondia di Berenice: a ciò risponde questopasso delle eroidi dove Enone si vanta di avere ceduto a forza ad Apollo:

Me fide conspicuus Troiae munitor amavit,

Ille meae spolium virginitatis habet:
Id quoque luctando. rupi tamen ungue capillos

Oraque sunt digitis aspera facta meis.

Varginers exveris. Intendendo col Volpi, col Conti, e con gl'interpreti anteriori la zona per queste spoglie virginee, to aveva scritta una nota intorno alle zone delle fanciulle. Perdonerò alla carta peritura. I versi recati d'Oridio, e le osservazioni del Valckenario mi riducono alla interpretazione più semplice, mostrata, meglio ch'io non potrei fare, dall'Ariosto:

Lasciarsi corre il virginal suo fiore.

Vedi arte in Callimaco! sotto sembianza di Iodare la verecondia della regina le rammemora le sue nozze, e la dolce storia dell'amor suo.

14

Estne novis nuptis odio Venus? atque parentum Frustrantur falsis gaudia lacrymulis, 16

#### VARIANTI.

Verso 15. Le Aldine, contro la fede delle antiche edizioni e di tutti i manoscritti recati dallo Stazio, e nostri, leggono anne per alque. Soli tornano alla lezione nostra il Corradino ed il Valck. — Verso 16. La principe frastantur.

### NOTE. Verso 15.

Nupris odio Venus. Piangeano le donzelle bennate, andando a marito, la loro verginità, e la casa de' genitori.

Come sposa che va a nozze fora compunta dalla tristezza.

Teocr. Idil, viii vers. gi. E lo stesso Callimaco inno in
Delo vers. 296

— II išnikas špirause Hota nospias propriestias.

Catullo altrove alla sposa di Manlio flere desine. Forse per togliere alle vergini questo timore adornavano i greci d'imprese amorose il letto unziale: Senofonte Efesio lib. 1, traduzione del Salvini — « Ed era a loro la camera » aggiustata, letto d'oro coperto di coperte purpuree, o » sopra il letto era un padiglione. Baldacchino storiato,

- » scherzanti amorini, parte corteggiando Venere (vi avea
- » ancora l'immagine di Venere), parte cavalcando sopra » passere, parte intrecciando ghirlande, parte fiori re-
- » cando. Questo in una parte del padiglione. Nell'altra
- » era Marte non armato, ma come per l'amata Venere » abbigliato, coronato, colla clamide; l'amore gli facea
- » scoria tenendo la face accesa. » È memorabile
- quel passo di Pompeo Festo: Ropi simulatur virgo ex

Ubertim thalami quas intra limina fundunt? Non, ita me Divi, vera gemunt, jüerint.

#### VARIANTI.

Verso 17. Principe, Statio, Corradino, i 4 mss. Ambresiani Lumha. Statio intre per intra. — Verso 18. Guarino mon ita me, vere, DI genuses jurens. Statio mon ita me DI et a vera. Vossio, Volpi jureniti. Nic. Heinsio, Volck. mon itu, ne Divi ut vera genunta sierint. Withofto non ita me Divi erra queruntur ament. Ruhnkenio non ita ma Divi erra queruntur ament. Ruhnkenio non ita ma Divi erra genunta ateirint.

### NOTE. Versi 15-17.

gremio matris: aut si ea non est ex proxima necessitudine cum ad virum trahitur; quod filiciter Romulo cessit. Provedevano con questo istituto gli sutchi romani alla commemorazione del ratto delle Sabine, ed al pudore delle vergini. Le favole delle disavventure di tante donzelle che aveauo perduta la verginità erano lezioni morali e politiche. Vedi in Catullo anche l'altro Epitalamio carmen txtt.

INTRA LIMINA. Entrando nel talamo. La lezione lumina nia piacerebbe perche dipinge gli sponsali e lo faci con le quali crano le spose accompaguate a casa il marito; se non mi sconfortasse 1.º la ripetizione troppo frequente in questi versi della voce lumen: 2.º l'uso di accompagnarle con le faci fuori della casa paterua, e non sino, al letto nuziale. Catullo, epitalamio di Maulio.

Tollite pueri faces
Flammeum videor venire.

E poco prima

Claustra pandite januae: Virgo adest, Viden ut faces Splendidas quatiunt comas? E dalla casa paterna le accompagnavano sino alle soglie del talamo d'onde poi erano lasciate,

> Claudite ostia, Virgines: Lusimus satis. At boni Conjuges bene vivite.

3.º Perchè, veri o falsi que pianti, fingendo le giovinette tristezza, avrebbero mostrato meno pudore piangendo pubblicamente, che nelle stanze uuziali dove erano per la prima volta abbandonate da' parenti in balia del marito. 4.º Perchè trovo questa medesima maniera nell'eneide xt verso 266.

Ipse Mycenaeus magnorum ductor Achivom Conjugis infundae prima intra limina dextrâ Oppetiit.

Nos ita etc. Qualunque sia la lezione fra le tante e si strane suonerelbe come la nostra antica e vuigata. Così mi ajutino gil Det come le spose si dolgono a torto di non vere sciagure. Male gl'interpreti chiosano si dolgono fingendo. Callimaco avrebbe tacciato di simulata verecondia la regina. Non amava lo sposo prima delle noze; anti se ne dolea: lo amò tosto che lo conobbe. Onde sono così dilicatamente lodati e la tenerezza conjugale di Berenice, ed i pregi di Evergete. — Male anche il Volpi, obbediente sempre al Vossio, guasta il verso col suo juverint. Confessa anch'egli che i vecchi diceano jiure come all'opposto fu da' posteri totta la v eonsonante at verbo annuvo. A che dunque il mal-genio gli fa temere l'ombra del precettore? Ecco un esempio di Ennio che lo trarrà d'ogni scrupolo. Presso Cicer. in senect.

O Tite si quid ego adjuero curamque levasso.

| Id mea me multis docuit regina querelis, |    |
|------------------------------------------|----|
| Invisente novo proelia torva viro.       | 20 |
| Et tu non orbum luxti deserta cubile,    |    |
| Sed fratris cari flebile discidium?      | 22 |

#### VARIANTI.

Verso 21. Vossio, Volpi, mss. A Ambrosiano et tu vero orbum. Doering at tu nune orbum . . . ! Sanleno an tu non orhum . . . ? Tutte le altre, faorchè le antichissime, at tu, ma niuna l'interrogazione. - Verso 22. Vossio , Volpi , Deering Et fratris. Le antiche tulle , tranne la principe o l'Aldina z , dissidium adottato da parecchi moderni.

### NOTE. Versi 20-22.

PROELIA TORVA. Elegante trasposizione dell'epiteto de' combattenti a' combattimenti.

ET TU NON etc. Passo interpolato, e da noi ridotto all'antica lezione. Lo Scaligero e gli altri espongono: Tu non piangesti lo sposo, bensì la partenza del fratello, pretendendo di ritorcere a lode di Berenice la poca tenerezza in amore, e la molta pietà fraterna. Queste varianti accolse anche il Conti quando tradusse:

- » Alı tu solinga del vedovo letto
- » Non piangesti l'orror, ma del fratello
- » La lagrimevol dipartenza!

Ma se questi dotti avessero badato che la passione è l'elemento d'ogni poesia anziché far campeggiare un 'solo affetto ne avrebbono lasciati due. Come lega il non piangere lo sposo con l'asserzione che le nuove maritate si avvedono di avere a torto pianto sul talamo? In tutto il poema dove si parla più di fratello? Bensì sempre di sposo; perché qui rinegarlo? Né Berenice era sorella, ma soltanto cugina. Alle prove del discorso n. 5, aggiungeremo queste parole dello scoliaste di Teocrito Idil. xvii

20

verso 30, notate, ma senza smidollarle, anche dal Volpi. - Bredigunie to Didudido euronu nediger Apriet i Aurigunge. ad is xai rue maidas eyengere, Mrediguaies, nai Auripages, nai Bunian. E seguendo a narrare il ripudio e l'esilio di questa prima moglie di Filadelfo, conclude: zai intrappale auli lie in the modigas A proving ymintiflat maidas, i yas adidon nai your auli Tiens áritem. Ebbe dunque Filadelfo due maschi ed una feminina dalla prima Arsinoe poiché la seconda morì sterile. Or dov'è la Berenice moglie e sorella di Evergete, se appunto questo re per la morte dell'unica sorella intraprese la guerra siriaca, guerra che fu cagione del voto della nostra Berenice? Senti alcuna di queste ragioni il Vossio, e corresse: E tu piangesti lo sposo, e la partenza del fratello; e parimenti il Doering: Oh come allora piangesti lo sposo ec. Vedi varianti. Ma cangiano il testo. Io I ho lasciato com'è nell'edizione principe, e nel più fidato mss. Y Ambros, e solo ci aggiungo l'interrogazione: chi non sa che i mss., e spesso le edizioni prime mancano di tutte interpunzioni? Ecco il processo del discorso: Dolgonsi a torto le nuove spose; ben me n'avvidi dalle querele della regina quando parti il marito, Che? Forse tu non hai pianto lo sposo sul freddo letto, ma soltanto il fratello? Risalta non solo il concetto ma la tenerezza conjugale di Berenice. E che questo modo di usare la particella conginntiva sia aureo te l'attesta Ovidio Amor. III eleg. 4.

At non formosa est, at non bene culta puella,

At puto non volis saepe pelita meis?

Et per At in molti, ed in Virgilio Egl. 1 vers. 27.

Et quae tanta fuit Romam tibi caussa videndi?

Discipium. Dipartenza comandata dalla fortuna. Male dissidium, diverzio e disunione di animi. Vedi Gronovio

#### VARIANTI.

Verso 33. Aldina 11 ascedi. In vece del quom dell'edizione princ. altri quum. Soli Bentlejo e Valck. manomettono quam praitus . . . 1 — Verso 34. Ediz, variorum ur tidi nes toto. Corradino ut tidi non toto. Per il nune della principe quasi tutti gli altri tune; ma questi avverbj si scambiano dal latini. Vedi Burmano nella eroide di Ero in Ovidio vers. 95.

### NOTE. Versi 22-23.

in Livio xv, 18, e Broucklusio in Tib. e Proper, passim. Doransa. — E questa lezione corregga il passo recato dal Mureto el·io trascriverò, o lettore, per alleviarti il tedio grammaticale, destando in te pietà e riverenza per le sventure di Ciccrone. Dellevi conjugis miserae dissidium (leggi discidium), liberorum carissimorum solitudinem, fratris absentis amantissimi atque optimi casum.

Cura. Prepotente desiderio che vive in noi pieno di speranze e di timori; d'onde nasce l'ipocondria inilattia di cui parla Ovid. Epist. dal Ponto 111 lib. 1 vers. 25. Cura quoque interdum nulla medicabilis arte,

Aut, ut sit, longa est extenuanda mora.

Ed Ippocrate ne dà una patetica descrizione nel lib. 11 de' morbi. — a La Cura è difficile malatta: le viscere sembrano trafitte come da spine: è posseduto dall'ansietà: fugge gli uomini; ama le tenebre; è assalto da timori: il diaframma si gonfia esteriormente: si risente al contatto, ed addolora: spaventasi, sogna terrori e e sciagure, e talora persone morte. Malattia che prerale nella primayera. » — Ma la cura amorosa di

cui qui si parla è descritta in Lucrezio poeta medico dell'animo lib. 1v. 1053, in questi bellissimi versi non so come lasciatigli intatti da Virgilio.

Hinc illae primum Veneris dulcedinis in cor Stillavit gutta, et successit fervida cura.

E più sotto ne prescrive i rimedi,

Nec retinere semel conversum unius amore Et servare sibi curam, certumque dolorem; Ulcus enim vivescit, et inveterascit alendo,

Inque dies gliscit furor atque aerumna gravescit.

Moestas medullas. Le midolle sono l'ultima parte dove si sente il piacere ed il dolore quando sono più intensi. Lucrezio lib. 111.

Tunc quatitur sanguis, tunc viscera persentiscunt Omnia; postremo datur ossibus atque medullis

Sive volupta est sive st contrarlus ardor.

Pari al cuore di Berenice era quello di Didone più passionatamente dipinto nell'encide iv.

Heu vutum ignarae mentes! Quid vota furentem, Quid delabra juvant? Est mollis flamma medullas Interea, et tacitum vivit sub pectore vulnus. E seg. E così nelle midolle il desiderio amoroso e la voluttà.

Virg. lib. vur.

Niveis hinc atque hinc diva lacertis
Cunctantem amplexu molli fovet: ille repente
Accepit solitam flammam, notusque medullas
Intravit calor, et labefacta per ossa cucurru.

" Venus n'est pas si belle toute nue, et vive, et hale-" tante comme elle est icy chez Virgile . . . Ce que i y

» trouve à considérer c'est qu'il la point un peu bien

" esmeue pour une Vé nus maritale. " Montaigne lib. mi

cap. 5. — Ed Ovid. metamorf. 1x vers. 484 con pari voluttà

Gaudia quanta tuli! . . .
. . . . Ut jacui totis resoluta medullis!

Continuerò su questo passo intatto da' commentatori. La voce medullae è favorita di tutti i poeti latini, e più di Catullo.

--- meas audite querelas

Quas ego, vae miserae, extremis proferre medullis

Cogor inops, ardens, amenti coeca furore.

epitalam. di Teti 196. Ed altrove: omnibus . . . totis. . . mollibus medullis. — Nelle midolle Virgilio (Georg. 11. 66) e Properzio (lib. 11 eleg. x11 verso 17) pongono la sede dell'amore. E Tibullo le chiama la cosa più preziosa.

Teque suis jurat earam magis esse medullis

Affettuoso al pari di questo è quel luogo di Paolo che raccontanda uno schiavo suo compagno nella prigione; epist. ad Philemonem. Obsevo te pro meo filio quem geniti in vinculis Onesimo... Tu autem illum ut mea viscera suscipe... Jam non ut servum, sed pro servo, charissimum fratrem maxime mihi... Refice ut viscera mea. Omero nel secondo poema ove dipinge l'umana commidata chiama il pane midolla dell'uomo, ilb. 11 verso 290, expla, pusivi espejo. Vedi anche lib. xx. 108.

Τῆσι δὶ δώδικα κῶσαι ἐπιξέμολο γυιῶκος, "Αλφία λύχνσαι καὶ ἀλείαία, ἀιελώ ἀνδρῶν, Sensibus e rectis mens excidit! Atque ego certe Cognoram a parva virgine magnanimam: 26 Anne bonum oblita esfacinus, quo regium adepta 's Conjugium, quod non fortior ausit alis? 28

#### VARIANTI.

Verso 25. Tutti, fuorchė il Vossio, Placate Volpi, ed il Valeknmentiha erpiti. I quattro manoscriti ambrosiani erecti. Vossio decidit per ezcidit. Guarino, Santeno, Valchen., mss. A., sat geo per atpuc. Vossio, Volpi at te gos, da'mss. Y. B at ago. Mureto, Stazio, Scaligero, Dorring atqui che suona et atmare, ma non tornava il cangiare l'antica lezione, poichè atque si usurpa negli antichi per arqui; vedilo nel Sallustio del Corte, Gingurt. rr.

Verso 27. Aldina 1, Valeken. guod regium. Guarino cum negàm. Faerno quum. — Verso 28. Principe, ediz. 1481, e variorum force aut sit alir. Antiche, Aldina 1, Guarino, Statio auxil vair. Migeto guo non fortiur. Nic. Heinsio furtier auxil Halfm, vel fortire audit avis. Santeno quoi non faustier adsit aris. Witholio, Valeken. guod non fortire tile cluis.

# NOTE. Versi 25-28.

SENSIBUS E RECTIS MENS EXC. La mente cadde da sentimenti ragionevoli. — Lo Stazio reca questo passo di Manilio ch'io trovo nel lib. v., verso 588.

Quae tua tunc fuerat facies? Quam fugit in auras Spiritus! ut toto caruerunt sanguine membra!

ANNE RONUM etc. Queste parole sono l'argomento della prima parte del nostro discorso n. — Ecco l'esposizione letterale: Forse dimenticasti l'egregto fatto onde t'acquistasti le regali nozze, fatto, da niuno, sebben più di te forte, osato? Pare che qui Callimaco alluda a taluno potente di que' tempi che con viltà sopportasse l'impro della madre di Beruice, e l'usurpazione del drudo

Demetrio. Gallimaco era Cireneo, nec caussas cerum procul habebat. — La lezione austi non solo è coerente al contesto, ma una semplice correzione dell'aut sit dell'edizione principe, e dell'auxit de' manoscritti; sebbene anche il Vossio pretenda di avere ne' manoscritti trovato ausit. Questa lezione fu la prima volta stampata nell'Aldina 11; a torto poi da tant'altri reprudiata per puerili, ed impertinenti congetture. Vedi varianti.

BONUM FACINUS. Ecco l'interpretazione Scaligeriana accolta come sacro tesoro da madama Dacier e consorti. Hai forse obbliata la bella impresa, cioè che hai sposato Tolomeo, e che niuno sia più forte di te? Ma poiche ignoravano la conginra di Berenice contro Demetrio, non dovevano ignorare che la parola facinus è usata sempre per un'azione cospicua non senza ardire e violenza: e prende qualità dalla circostanza, e più sovente dall'epitcto. È celebre questa parola co' suoi contrari significati in Sallustio; ma più distintamente Tacito: Duobus facinoribus altero flagitiosissimo (ammazzò Galba), altero egregio (s'animazzò generosamente) tantummodo apud posteros (Otho) meruit bonae famae quantum malae. Ma non v'è ne ardire ne violenza nello sposalizio, e nell'essere d'animo forte. - Trovo negli antichi latini la parola bonun intesa per le cose che congiungevano tutte le doti della scienza, del sapere e della fortuna: da ciò parmi che derivi la distinzione di Tullio nel 1 de Legibus intorno a' beni della vita chiamandoli con gli stoici non bona, sed commodo; e questo dà forse lume alla solennità ed al misterio che Platone dava alla parola sene. Lucreziointende di apostrofare Memmio quando con questa parola senz' altro nome lo richiama 111. 207,

Quae tibi cognita res in mullis, o none, rebus Utilis invenietur et opportuna cluebit.

istàis et bonus con l'infinito significa esperto boni inflare calamos Virg. Egl. v. Cosà i francesi e gl'italiani confondono le voci buono, bravo, valoroso. — La voce facinus non è mai iu Lucrezio, Virgilio, Properzio, nè nelle liriche d'Orazio, ed appena una volta nelle epistole.

ALIS per alius. Il Volpi cita questi due versi di Lucrezio, che a mio parere contengono l'eterna legge dell'universo lib. 1. 264.

Quando alid ex alio reficit natura, nec ullam Rem gigni patitur, nisi morte adjutam aliena.

Alid per aliud. Il Valckenario nota questa parola anche in Catullo carm. xxix. 16. E poiché la grammatica ci condusse avventurosamente in quella sentenza filosofica di Lucrezio vedila magnificamente esposta dallo stesso poeta e commentata lib. v. 358,

Praeterea pro parte sua quodcumque alit, auget, Roditur, et quoniam dabio procul esse videtur Omnipareus, eadem rerum comune sepulcrum: Ergo terra tibi limatur et aucta recrescit.

E Nulla è più sagace del modo con cui Callimaco persuade l'apoteosi della chioma. Osservando egli che hastava dar luogo o tempo al ragionamento, perchò si scoprisse la menzogua astronomica, egli distrae la mente del re, e della regina suoi principali uditori, eccitando in loro le passioni che più loro piaceano. Corri. — Questa osservazione è dilicata; ma abbiamo nel discorso in num. I notato che non si trattava di persuadere il re della meuzogna poichè egli stesso face rapire la chioma. Mi pare bensì che l'artifizio stia nella pittua de' meriti di Berenice Sed tum moesta virum mittens, quae verbalocuta es! Juppiter, ut tristi lumina saepe manu! 50 Quis te mutavit tantus Deus? An quod amantes Non longe a caro corpore abesse volunt? 52

### VARIANTI.

Verso 29. Vossio eum moesta, vel tu. – Verso 30. Aldine, Scaligero, Stazio, Mureto ed altri tersti per tristi, mss. 4 Ambrosiani concorrono nella nostra: l'antica edis. 1487 madent per manu,

### NOTE. Versi 28-31.

interrompendo gli affetti amorosi, con nn sentimento magnanimo derivante dalla impresa dell'eroina; onde la riconaoscenza degli egizja 'quali portò il regno di Cirene, e l'ammirazione pel coreggio di lei la mostrasser degna degli onori divini ambiti dalla famiglia reale, il quale interrompimento serve anche al chiaroscuro della composizione e dello stile.

VIRUM MITTERS. Bene interpreta il Volpi accommiatando, JUPPITER. Esclamazione ammirativa: frequente; il Volpi ne accumula esempj.

TEISTI LUMIN. etc. Tristi, lezione repudiata sino dall'età Aldina resitiuita dal Vossio; sincope di trivisti; ed il Volpi espone: Consumusti gli occhi tergendoli dal troppo pianto. Non so trasportarla uella mia versione. Onde lasciando nel testo questa, mi valgo dell'altra lezione tersti accolta anche dal Conti, e che a me giova per accoppiare la gentilezza alla passione.

Quis TE MUTAVIT TARTUS DEUS? Così lo stesso Dio cangiava i voti da Didone fatti per l'infelice Sicheo.

— Haec oculis, haec pectore toto

Haeret et interdum gremio fovet inscia Dido Insidut quantus miserae Deus! Versi citati da tutti quasi i commentatori. — Simile a questo pensiero è quello di Teocrito idil. xx. 20.

Apa vie igaminus at beis Cooler abbor ilives;

An QUOD AMANTES etc. Berenice viveva trafitta dal desiderio del marito perdato dopo le nozze. I desideri e le speranze esca di tutte le passioni sono più intensi e continui negli amanți. Quasi a tutti i poeti amorosi è sempre argomento la crudeltà o la lontananza dell'amica. Credo che se il Petrarca fosse stato al tutto felice con Laura, ne mai lontano, non ci avrebbe mandati tanti versi celesti. Ma temo anche che poco studino l'umano cuore quegli scrittori (e due sono di questo tempo) i quali pretendono che la severità di Laura sia stata la sola fonte di quelle poesie. Per me non crederò mai che un amante d'animo ardente e generoso amasse senza speranze, e sperasse per sì lunghi anni senz'essere riamato. Bensì la severità de costumi d'allora, i suoi visggi ne' quali portava sempre il dolore' di avere perduta la sua donna, ed il desiderio di rivederla, il contegno di lei or amoroso or severo, nutrirono la soave pictà de' suoi versi, e quel continuo lamento. Ma fra que' medesimi versi assai s'incontrano da provare che il Petrarca non fu sempre amante mal fortunato, e questo sonetto più di ogni altro.

Amor mi manda quel dolce pensiero

Che secretario antico è fra noi due; E mi conforta, e dice che non fue

Mai, come or, presso a quel ch'i bramo e spero.

Io che talor menzogna e talor vero Ho ritrovate le parole suc, ec.

Ed io per l'onore di Laura, e per l'amore che porto al divino poeta credo che il Dio gli abbia attenuta la promessa.

At quae ibi, prob; cunctis pro dulci conjuge Divis Non sine taurino sanguine pollicita es, 34

#### VARIANTI.

Verso 33. Principe, Antiche ediz. Aldine, Guarino, variorum atque ibi pro cuntit. Staxio, Vossio pro cuntit. Mureto, Bentlejo, Doering atque ibi me cuntit. Teodoro Marcilio at quae ibi praedalci cuntit valcken. atque ita me cuntit.

### NOTE. Versi 33-34.

Pron, cuxcris etc. Achille Stazio ed il Vossio non ammettendo l'interpizione stampata la prima volta dallo Scaligero, e ricettata dal Volpi, spiegano: O quanto hai promesso agli Dei per lo dolce marito e per tutti quelli che lo accompagnavano! Fredda interpretazione che divide l'affetto sopra persone diverse da quella del marito, sconosciute e prima e dopo al lettore.

NOS SINE TAURINO. SANGUIRE. Il Volpi spiega: Berenice volume in Sasai cose a tatti gil Dei e promise vittine ed ecatombe. Non morita confutazione questa chiosa. Intendi col Conti e più col senso chiaro del testo. Berenice votando agli Dei sacrificò tori per propisiarseli. Del rito di propiziare gil Dei con sacrificò, vedi in tutti gli storici e poeti.

Le edizioni del Mureto e dello Stazio sospettano lacuna dopo questi due versi. Anche il Cuarino affermò prima, di averla veduta ne' manoscritti. Non è nel nostro Y più fidato nè nell'edizione principe; vedi considerazione su' codici. E la sentenza scorre agevole e piena. Congettura il Mureto che ne' versi mancanti Gallimaco descrivesse i voti della regina. Ma dove mai il pocta lirico descrive minutamente? Concederebbe forse l'agitazione continua ed il furore di questo poemetto l'intertenersi in si fatte particolarità? Si reditum tetulisset! Is haut in tempore longo Captam Asiam Ægypti finibus addiderat. 56

#### VARIANTI.

Verso 35. Principe ai redium audiner is aut. Antiche edit. teulizter is aut. Aldine, Mureto, Statio, variorum, teulizret is hous in. Altri stadisient is aut ni tempore. Gerenita Marklando vidiner per tetalizat. Valcken. hautgue in tempore. Mureto, Stavio, Doering, dopo la fine dell'esametro scrivoo et. La lezione nostra fu restitut dal Vossio, e fatta chiara mediante l'interpunzione. — Verso 36. Ediz. antiche addietrii, Guarino, Stazio, Mureto, Doering, ed altri adjieret. Seguo la principe e le Aldine, ed i, suss. Ambrosiani.

### NOTE. Versi 35-36.

TETULISSET per tulisset. Così nel poemetto d'Ati, Catullo tetuli per tuli. Volpi. — Ed altrove anche nello stesso poemetto verso 19: reditum in nemora ferat.

HAUT per haud. Volpi. — Con questo rapido volo dai voti della regina alle vittorie di Tolomeo, finamente il poeta ascrive a lei tutto il merito della conquista come effetto delle sue preghiere. Con pari sublimità è lodato Tolomeo di cui non si pula più in tutto il poema.

CAPTAM. Espressione del diritto di guerra. Risponde al nostro conquistato. Sallastio. Postea vero quam in Asiam (yrus, in Gruecia Lacedemonii et Athenienses coepere urbesatque nationes subicere. Catilin. cap. 2.

ASIAN. ÆGYPTI FINIUS ADDID. Questa espressione s'io forse non vedo troppo sottilmente, non è come pare al Volpi una nuda figura rettories prendendosi il tutto per la parte, ma ha per iscopo di magnificare il trionfo di Tolomeo, e di augurargli obbliquamente il dominio di tutta I Asia, Diffatti questo. re sub specie sororiae ultionis Asia bilidabat. Giustino lib. xvvii. 3. Vedi discorso in 3.

| Queis ego p   | ro factis | caelesti | reddita coetu |  |
|---------------|-----------|----------|---------------|--|
| Pristina vo   | ta novo   | munere   | dissolüo.     |  |
| Invita, o reg | ina, tuo  | de verti | ce cessi,     |  |

Invita. adjuro teque tuumque caput.

#### VARIANTI

Verso 37. Le antiche tutte e le Aldine quis per queis. - Verso 38. Valcken, dissolui.

# NOTE. Versi 37-40.

REDDITA. Reddere è dare agli Dei ciò che è loro dovuto. Properzio.

Redde etiam excubias divae nunc; ante juvencae. Volti.

Paistina vota novo munere. Tale commentatore di gran fama fa bello Catullo dell'antitesi delle parole pristina e novo. Non io. Il bello anzi di questo concetto sta nella ricompensa che gli Dei hanno conceduto al primo voto, accogliendo la chioma con inaudito favore nel cielo.

Nove cose e giammal più non vedute.

Petrarca trionfo d'Amore in verso 142.

Invita ec. I commentatori tutti trovano questo verso trapiantato nell'eneide lib. vi. 460.

Invitus, regina, tao de litore cessi.

— Dovea pur essere assai cospicua la capigliatura di Berenice; però si partia così mal volontieri dal capo della sua donna ove accrescea la beltà di lei, e ne ritraca tanto onore.

ABJURO TEQ. TUUMQ. CAPUT. Bentlejo trovò nell'etimologico conservato il frammento di questo verso pag. 450.

= Artifizio del poema dal verso 19 sino a questo. Sveglia Callimaco tosto nella regina la passione della

58

40

tenerezza conjugale, indi la inebbria con le lodi del suo coraggio, e quindi interessandola nel dispiacere ch'ebbe la chioma separandosi dal capo di lei l'abbaglia con lo splendore delle costellazioni fra le quali egli colloca la stessa chioma. Che più? La chioma ha già ottenuta la divinità, eppure nulla la apprezza a confronto del suo primo stato. L'adulazione è più fina quanto è più nascosta e stemperata ne'gradi della narrazione del caso; narrazione artifiziosissima perchè si divide in più parti fra loro lontane, affinche la fantasia non somministri alla mente che immagini interrotte, e sconnesse dalle passioni introdotte, onde poi da queste si lasci senza opposizioni acciecare nel suo giudizio. Alle lodi della regina accoppia quelle del re, perché, quanto basta, lo dimostra coraggioso nell'esporsi alla guerra, e valorosissimo nel soggiogare in breve tempo l'Asia, ed unirla all'Egitto. In quanto al dolore della regina, Callimaco lo distingue in tre gradi per renderlo più vivo. Il primo è sulla smania della regina quando vede il re risoluto di andare alla battaglia; il secondo grado è ne' moti della tenerezza che sente quando da lei si separa il fratello; il terzo è ne' svenimenti che soffre quando parte lo sposo .- Nota, lettore, come in questa finissima esservazione il Conti contraddice la sua stessa versione che abbiamo riportata e confutata alla pag. 84. - Per dare risalto a quest'ultimo grado di dolore vi si oppone la costanza antica di Berenice ed il suo coraggio; ma ritornando alla tenerezza, egli sempre più l'esagera circostanziando il voto. Mirabile è l'esclamazione con cui l'esprime, ma più mirabile è il compimento del voto, perchè appena la regina lo fa che il re ha già unita l'Asia all'Egitto: l'essetto che Digna ferat, quod si quis inaniter adjurarit. Sed qui se ferro postulet esse parem?

Ille quoque eversus mons est, quem maximum in oris Progenies Thiae clara supervehitur: 44

#### VARIANTI.

Verso 41. Principe, ed antiche adjumet. Guarino Digna fenon, quarino, Junio Statio, Scaligero, variorum, mazim. Antiche 1482, 1488 quee mazima antic. Aurato, Valchen, mazimum in ork. — Verso 44. Principe prograise Physics. Tutti gli altri Philyse. Vossio Clytics vel Tikus: la seconda fu poi raccolta da tutti.

### NOTE. Versi 40-44.

siegue immediatamente la sua ragione rende in un tempo la narrazione breve e magnifica. Conti.

DIGNA FERAT. Maniera greca: Eschilo, Agamennone verso 1535.

"Ala nászor.

E Virgilio eneid. lib. 11 verso 535.

At tibi pro scelere, exclamat, pro talibus ausis D1 (si qua est caelo pietas quae talia curet) Persolvant grates dignas, et proemla reddant

Debita.

Postuur. St arroga. Achille Stazio predato treitamente dal Volpi reca due passi di Cierone ove questo verbo è usurpato mello stesso significato, ed il Valckenario prova con molti autori essere questa maniera tutta greca.

ILLE QUOQUE etc. Ecco la traduzione letterale di questo distico. E fu pur rovesciato quel monte grandissimo fra quante piuggie sorpassa la chiara progenie di Tia. Leggevano

le antiche edizioni Phthyae, ed i commentatori intendevano per progenie di Fita i To'omci successori d'Alessandro Macedone il quale traeva l'origine materna da Achille Fito. Ma non so come ci si possa appiccare lo supervehitur.

Altri leggendo Clytiae spiegano i Medi i quali scendeano da Medo figliuolo di Medea nata di Clizia una delle Oceanine; ma combatterebbe per un'altra ragione col supervehitur, perchè Serse non passò il monte sormontandolo ma navigandolo, e ripeterebbe vanamente i versi che sieguono. Il Vossio che congetturò questa lezione, approva anche la nostra. Tia fu madre del Sole da cui Eeta, Medea, e quindi Medo: onde anche questa termina con la medesima esposizione. - Ritiene il Conti la lezione nostra ma con diversa genealogia. Da Giove e Tia figlinola di Deucalione nacque Macedone onde i Macedoni, Alessandro, ed i Tolomei. Ma anche questa, ove pur si provasse con autorità, cade sotto la opposizione della lezione antica. Come mai i Macedoni sorpassavano chiari sopra trute le altissime piagge? Lasceremo alle rane che imitano, come dice Omero, i giganti queste idee d'apocalisse che romoreggiano senza mostrarsi chiare al pensiero, nè discendere al cuore. In fatti ecco la traduzione del Conti, e sarà Apollo per me chi la intende, ove si ammetta la sua chiosa.

- » Quel monte ei rinversò di cui maggiore
   » Di Tia non varca la progenie chiara.
- Il Bentlejo fu primo a portar loce. Di Tia ed Iperione nacque il Sole. Nè si potera circoscrivere l'altezza portentosa dell'Athos e l'ardimento de' Persiani che lo cavavano per farci entrare il mare, quanto dicendo, che

Quum Medi properare novum mare; quumque ju-(ventus

Per medium classi barbara navit Athon: 46

#### TARIANTI.

Verso 4s. Principe ed antiche prosupers. Antica 1,80 prempers. Aldine, Mureto, Stazio, Guarino irrupere. Stazio lesse ne' mano-acritti propurare, d'onde desuuse pepulers, lezione che piace al Santeno. Nic. Heinsio rupere. Vossio, l'Acote Volpi ed il Doering peperere. Mas I. Autheviaino ha la nostra lezione, alla quale primo tornò lo Scaligero mostrando celebre in Sallustio, in Virgilio, ed in Claudiano l'infinito pel definito. Ma la Daciera accoglie questa lezione e non intende il perchè.

### NOTE. Versi 44-45.

ninna piaggia più alta passa il Sole nel suo cammino. Concetto splendido ed evidente, tratto dal proverbio degli antichi: mazimus, optimus, pulcherrimus etc. omnium quas Sol vidit. Ed il Valeken. lo prova con molti esempi de' quali trarrò questo di Pausania ove parlando di Babilonia, lib. vint, la chiama città quam olim Sol viderit urbium spatiosissimam. Ma non v'è autore ne greco, ne latino, ne nostro ove non s'incontri questo modo.

MEDI. Ciro fondatore del regno di Persia era Medo. I Persiani ed i Medi cambiavano i loro nomi, poich'erano sotto uno stesso signore. I sette consigliciri di Assuero sono chiamati Primi et proximi . . . septem duces Persanua aque Medorum qui videbant facien regis. Este reap. 1. 14. — Plutareo parlando della seconda guerra persica in Temistocle chiama Medi gli esserciti di Serse, e Medo il re. E dalla vita di Alessandro dello stesso autore pare che prendessero il nome di questa nazione perch'crano i Medi più guerrieri, ed aveano vesti più s'arzose, ma meno effeminate delle persiane. Per questo la boria

greca piantando un trofeo a Diana orientale in Artemisio, scrisse di avere sconfitto non già i Persiani ma i Medi. Plutarco in Temist.

PROPERALE. Non posso in eoscienza adottare peperere. Il Vossio chiama in ajuto l'eneide lib. xt.

Ite, ait, egregias animas, quae sanguine nobis Hano patriam peperere suo, decorate supremis Muneribus . . . .

Ma il properare è meno ardito e più lirico pereliè accenna la prestezza con che Serse faceva cadere il monto alla sua possanza, e la fretta che l'escreito avea di passare. Vedi varianti.

Novum Mare. Mare ignoto prima. Lo scavo del monto Athos deriso come favola dagli antichi e da moderni, vedilo provato nella considerazione vi.

= La digressione dello spezzamento del monte Athos dal ferro pare straniera alla cognizione di una chioma la quale verisimilmente non poteva essere istruita se non delle cose appartenenti al capo della regina, ed alla sua traslazione ed apoteosi; ma la divinità conceduta alla chioma giustifica il divagamento della poetica fautasia. Questo è uno di que falsi che bisogna ammettere per la preparazione delle cose precedenti. Il poeta ne ha profit-. tato perché in una breve digressione loda l'origine dell'impero de' Macedoni che vuol dire de' Tolomei. Conti-- Loda i Tolomei come successori d'Alessandro, e vendicatori de' greci contro l'impero persiano. Vedi discorso iv. Il regno de' greci era spesso segnato dall'era di Alessandro: Et regnavit (Antiochus Epiphanes) in annocxxvii regni graecorum (lib. 1 de' Maccabei cap. 1 verso 11) La forza della digressione risalta appunto per la delicatezza

degli antecedenti e de' seguenti. Parmi che i lirici italiani rade volte ardiscano questi tuoni opposti e necessari all'armonia della compositione. Alessandro Pope nel gentile poemetto del Riccio rapito imitò questi versi, rna con poca felicità. 1.º Perche ponendoli alla fine di un canto uon dà campo al risalto. 2.º Perche in vece di un solo, grande, e determinato fatto, racconta molti fatti grandi bensì per se stessi, ma vaghi e comuni troppo, perche da gran tempo corrono per le bocche di tutti gli uomini. Ecco la traduzione di Antonio Couti, che neutre egli era in Inghilterra mediatore per la lite del calcolo infinitesimale insorta fra il Nentono, ed il Leibnizio, si confortava col sorriso delle muse.

> Ciò che il tempo rispetta abbatte il ferro; E i monumenti e l'uom sommette ai fati; Le fatiche de' Numt egli distrusse E in cener volse le trojane torri; Coprì d'erba Cartago, e spesso a terra Roma cogli archi trionfali spinse; Qual fia dunque stupor ch'abbia i tuoi crini Sommessi o Ninfa?

Giovami dire di volo che fu il Conti dagli scienziati inglesi pagato ingratamente, e que' due altissimi ingegni, che si contendevano la preeminenza, provarono a noi popolo nelle loro controversie che la filosofia non cangia se non l'oggetto delle passioni. Ma più ingratamente fu ricompensato da quei che compilarono il dizionario degli uomini illustri. Appena degnano il mediatore del Neutono e del Leibnizio di pochissime righe, forse perch'ei non era gesuita.

Quid facient crines, quum ferro talia cedant? Juppiter, ut Χαλύδων omne genus pereat! 48

### VARIANTI.

Verso 48. Principe Coelitum, antica 1487 telorum, 1488 ed altri Chalibum, 1188. Ambrosiani scelerum. Scaligero, Giano Douza padre sicelicum. Vossio celtum. Withosio, e Valckenario Tolchimum.

Quid faciant domini audent cum talia fures?

Jupiten. Formola augurale ed imprecativa di cui vedi accumulati esempi greci e latini nel commento Volpiano. XAATSIIN. Calibi così detti da Calibe figliuolo di Marte inventore primo di lavorare il ferro fra gli Sciti. Mureto.

— I Datuli Idei, ed i Coribanti farono i primi che in Europa estraessero dalle miniere il ferro, e lo lavorassero; il calibe è l'acciajo. Corri. — Ma oltre queste due opinioni altre v'hanno discordanti e gravissime di cui vedi nella considerazione xvii.

Questo pentametro e l'esametro che segne ci sono serbati dello scoliaste antico d'Apollonio lib. 11 verso 325.

Priesto afliλλείλα, κακό φολό, δί μο τόριας. Oh de' Calibi pera la razza

I quali ciò che della terra nasce, mala stirpe! mostrarono. Primo fu Poliziano a restituire da questo frammento di Callimaco la nostra lezione; nondimeno lo Scaligero lesse sicelicum, il Vossio celtum, e chi si diletta di erudizione e di sofismi legga i loro comuenti de' quali trarrento solo questo argomento del Vossio. Il celto è uno strumento di ferro degli scultori; la chioma deve dunque Et qui principio sub terra quaerere venas Institit, ac ferri fingere duritiem.

Abjunctae paullo ante comae mea fata sorores Lugebant, quum se Memnonis Æthiopis 52

### VARIANTI.

Verso 50. Tutti frangere. Santeno infringere. Mss. Ambrosiani Y fringere, A fingere, lexione restituita dal Vossio ed ormai la volgala. – Verso 51. Scaligero e Vossio abruptae per abjunctae; ma il Vossio nelle note torna alla mostra.

## NOTE. Versi 48-50.

desiderare che perano tutti gli stromenti di ferro. Il Withofio difeso dal Valchenario legge Telchituum per uon imbrattare di greco il testo Catulliano; con che danna non solo Persio e Giovenale; ma Lucrezio che nel 1v. 1154 n'è pieno per dieci interi versi, e Lucilio che ne ridonda.

INSTITIT. Attese studiosamente. D'onde viene agli italiani la frase istituto della vita. Di questo verbo molti esempi reca il Volpi, e più l'interprete di Livio Drackenbork lib. xxx cap. 12.

FINGERE. Foggiare, dar forma.

Dunitiem Ferri. Per duro ferro. Lucrezio lib. 11. 493. Conlabefactus rigor auri solvitur aestu,

Tum glacies aeris flumma devicta liqueseit. Vo.rt. — Così in tutta l'Odissea μίτει λλαιδια invece di Alcinoo posωπίε: maniera frequente ne libri chrei. Anche Pindaro ode pitica 11 verso 22 εδίσε τεπισ, ove dice che Mercurio giunge al cocchio la forza equina auxiché dire i forti covulli.

ABUNCTE COME. Discompagnate. Le chiome meno cospicue non vennero sacrificate da Berenice.

50

PAULIO ANTE. Il che mostra che la chioma fu rapita dal tempio poco dopo che fu recisa; forse nella notte di quel medesimo giorno.

SOROKES. Ovidio chiama fratelli i libri da lui scritti. STAZIO. — Questa espressione è alfettuosa e fa più verisimile il lutto delle chiome. Così Virgilio citato da tutti i commentatori in questi celebri versi delle georgiche ili verso 517.

## - It tristis arator

Moerentem abjungens fraterna morte juvencum etc. E gli affettuosi versi che sieguono sono tolti di peso da Lucrezio lib. 11 verso 355 e seguenti, i quali io ti prego, o lettore, e per l'amor mio e per l'amor tuo di rileggere. — Anche Plauto nel Cartaginese att. 1, scen. 3 chiama sorelle le mani, il che gli venne da Euripide, Oreste verso 222, o piuttosto da qualche proverbio a me ignoto degli antichi. — Il Pope imitò questo pensiero, Cauto 17.

Pendean vezzosamente i cari ricci

E bellezza accresceano al bianco collo.

Or solitario l'altro riccio siede

E nel destin del suo compagno amato

Prevede il proprio; e rabuffato chiede

La forbice fatal.

Ma il poeta greco sopprimendo le idee intermedie sa più prosondo e passionato il concetto, il che, pel genere del poema, non si concedeva sorse all'inglese.

MEMNONIS ÆTHIOPIS. Congiungi questo pentametro al seguente distico: eccoti l'ordine. Quum unigena Memnonis Æthiopis, equus ales Arsinoes Locridos, impellens aera pennis natuntibus obtalit se. — Mennone fu figlicolo di Titowe

re di Etiopia o di alcuna altra regione orientale, fu confederato de trojani, ed ucciso da Achille. Vedeasi la sua sepoltura nell'antica Troade presso la foce del fiume Esepo onde quella terra si chiamava Mennonia. Questa storia fu poi convertita in favola, e traslata dalla terra al cielo. Sapeano poco gli autichi greci del sito e de' costumi dell'Etiopia, e n'è prova quel passo dell'Iliade lib. 1 verso 423 ove si dice che Giove andava a celebrare conviti per dodici giorni presso gli Etiopi. D'onde venne che il Mennone de' trojani fu poi da' poeti-teologi e storici fatto figliuolo dell'Aurora perchè la vedeano uscir d'oriente; o piuttosto perché Mennone morì prematuro, dopo avere promesse grandi speranze di se. Perciò la madre, e gli augelli nati dalle faville del suo rogo lo piangeano sul mattino dall'oriente, e tutti gli anni radunavansi a sacrificargli lutto sul sno sepolero (Mosco Idil. 111 verso 42. Ovid. metam. x111. 576 e seg.). La gioventù caduta nel fiore della sua fama si procaccia più agevolmente commiserazione, perché non dà campo alla sazietà ed alla invidia degli nomini. Ma fors'auche Mennoue derivante dalla parola pique aspettar coraggiosamente oppure da mifan memore poiche i mortali ristorati dalle cure e dalle fatiche col sonno si ridestano con più serenità di mente. Oude come l'Aurora ebbe Mennone per figliuolo, ebbe anche per marito Titone re di una nazione d'oriente allora poco conosciuta. - Tacito annali lib. 11 cap. 16. Germanicus alüs quoque miraculis intendit animum quorum praecipua fuere Memnonis saxea effigies, ubi radiis solis icta est vocale sonum reddens. Della quale statua saprai nella considerazione viii ove si tratta più a fondo di Mennone. Unigena, impellens nutantihus aera pennis, Obtulit Arsinoes Locridos ales equus.

54

### VARIANTI.

Verso 53. Mureto, Statio impellene. Nic. Iteinaio umitigena. Mureto manatibus. Bentlejo , Natken. niciantibus. Statio aera. – Verso 54. Principe, edizioni antiche, e gli editori tutti sino a Doering Chlorides per Locridus. Statio trasse dai mas. Locrico. Mas. nostro 2 cheoridios. Renlejo assicurbi nostra lezione: Corradino e Valcken. soli la accolsero. Guarino per atse esqua l'esse ates squiz; e Statio vorrebbe all'aesum come padiseques. Scaligero atis esque.

## NOTE. Versi 53-54.

Usucasa. Genedlo. Esiodo, Teogonia verso 378 canta l'Aurora madre de' venti. Tanto più dev' essere madre di
Zefiro vento soave, e mattutino. Catullo nelle nozze di
Peleo, verso 300, chiama Diana unigenam Phoebt, i quali
Dei sappiamo nati di Latona in Delo ad un parto. A
che dunque i commentatori tormentano sè e gli altri per
l'interpretazione di questa parola? Il genello dell'Etiope
Mennone è Zefiro che spira su l'aurora. Badisi che l'attributo di recare per conforto della terra il vento dato da
Callimaco all'aurora, ove non converrebbe fra noi se non
ne' mesi estivi, nel caldo cielo degli egizj e de' cirenci
è giustamente attributo perpetuo.

- IMPELLENS AEBA NUT. etc. Pittura evidente del volar degli uccelli quando si affrettano. Meglio Virgilio En.y. 515.

Jam vacuo lactam coelo . . . et alis

Plaudentem . . . columbam.

Verso tolto dall'Iliade lib. xxiii. 875, ed abbellito. Molte belle immagini di numi, di genii, e di cavalli alati abbiamo, dopo Omero, negli ebrei ed in tutti gli altri poeti d'ogni nazione. Ma il volo più sublime di tutti mi sembra quello d'Eloa in Klopstock canto vii quando dalla terra al cielo, e dal cielo all'inferno annuzza iu punto al creato il primo sangue sparso dal Messia.

ARSINOES LOCRIDOS ALES etc. Sino a tutto il verso 58. — Eccone alla Sfinge di tutti gl'interpreti, nè sarò io forse l'Edippo. Giova prima leggere la versione del bifolco Arrado.

- « Molto non è che le recise chiome
- . Sorelle nie al regio capo unite
- » Su quel destin piangean che a lor mi tolse;
- » Quando pur la Fenice al mondo sola
- » De' zefiri al favor spiegando il volo
- » Per l'eterec più pure aure serene
- » Me dal tempio di Venere rapita

Nel casto di lei seno in ciel mi pose. Odi eleganza pretta d'Arcadia, ed armonia di chittariglia! E s'ei mon si lodano chi li loderà? Così il Maggi, il Lemene, il marchese Orsi, lo sdolcinato Zappi (e chi può ricordare di tutti?) congiurando lodi co' gesuiti furono dittatori della letteratura italiana, e meritamente il Voltaire grida echeggiando la crocciata contro a Jacopo Sannazzaro ed a'nostri migliori, poichè il Muratori medesimo in quelle mille e più pagine in-4.º della Petfetta poesta zeppa di lodi a' nobiletti, ed a'frati rimatori, trascura il Poliziano, e non nomina pur una volta le pastorali del Sannazzaro, sole in Italia a que' giorni. Noi non saremo, o Niccolini, mai, nè accademici, nè mercatanti di lodi. Le lettere si nutrono di soliudine e di libertà, e molto più di maguanimo sdegno.

ALES. Augello; e s'usa da' latini per qualunque

immagine alata. Virg. v verso 881 chiama ales il sonno. -Tutti gli antichi finsero i venti alati. Oltre il passo di Claudiano, Ratto di Proserpina lib. 11. verso 88 e seg. citato da tutti quasi gl'interpreti trovo i seguenti esempi-Salmo xvii. verso 11. Inclinavit coelos et descendit; et caligo sub pedibus ejus. Et ascendit super Cherubin et volavit: volavit super pennas ventorum. Salmo ciii. verso 4. Qui ponis nubem ascensum tuum; qui ambulas super pennas ventorum. Apollonio lib. 11. 273 ed altrove, fa alati Calai e Zete Argonauti, figliuoli di Borea. E Ovidio Metamorfosi 1. 264: Madidis Notus evolat alis. Vitruvio parla di una torre in Atene detta d'Andronico Ceraste che determinò il wumero e l'ufficio de' venti, della quale non trovo menzione in Pausania. Vedesi anche oggi: è ottogona ed ha scolpiti sulle facciate gli otto venti alati. Vedi di questa torre anche in Varrone, e Spon, viaggio in Levante tom. 11, che ne dà il disegno.

ALES EQUUS. Zefiro figurato come cavallo alato: così chiama Valerio Flacco cavalli Traci tutti i venti: lib. r. verso 610.

— Fundant se carcere laeti
Thraces equi Zephirusque, et nocti concolor alas
Nimborum cum prole Notus.

Passo recato dal Volpi. — Ed è celebre nelle Fenisse d'Euripide verso 220 il zefiro cavalcante.

Zuripide verso 220 il zenro cavalcante. Zupope miais immioralles in inpai

d'onde imitò Orazio nell'ode zv lib. zv verso 43.

Dirus per urbes Afer ut Italas, Ceu flamma per taedas, vel Eurus

Per Siculas equitavit undas.

Per Siculas equitavit unaas.

Leggo spesso i cavalli paragonati da poeti a venti, ed

i venti a' cavalli; e sono rinomate le cavalle impregnate dal vento: di che vedi nella considerazione v, dove parlasi del giuramento scitico. Il cavallo e l'ali sono simboli di velocità e d'impeto, qualità de' venti. Il cavallo alato fu anche simbolo Pitagorico del sole. Vedi Santi-Bartoli, Lucerne de' sepoleri antichi: il quale incisore reca molti emblemi di caval'i alati nelle pitture antiche del sepolcro de' Nasoni illustrate da Gioan Pietro Bellorio. È inutile dunque la congettura del Vossio ché le statue di Berenice e d'Arsinoe e delle eroine che erano nel tempio fossero equestri, congettura fondata sopra niuna autorità; ed è assurda l'interpretazione Scaligeriana che ei attribuisca un cavallo ad Arsinoe, perche una Berenice chiamavasi Irania, e che questo cavallo alato fosse Pegaso di cui egli si finge a suo senno una nuova storia non diversa da quella della Fenice al mondo sola. Dagli autori citati appare chiaramente 1.º che il Zefiro di Callimaco è alato perché così sempre si dipingono tutti i venti: e che è cavallo alato, perchè cavalli si fingeano alcuna volta. 2.9 Che è ministro d'Arsinoe perchè essendo ella stata deificata ed associata al culto di Venere (il che ti sarà provato ne' versi seguenti) doveva essere Zefiro e uon altri. Nunzio infatti è Zesiro in Lucrezio lib. v. verso 737.

--- Veneris praenuntius ante

Pennatus graditur zephyrus.

E nella torre di cui parla Vitruvio Zefiro è dipinto giovinetto, alato, e versante fiori dal grembo. E Lucrezio,
nell'invocazione a Vetnere, Genitalis aura Favoni. Anni ho
letto in Plutarco, nè mi ricordo dove (forse negli opuscoli amatori), che Amore diceasi figlinolo di Zefiro.

Ma sorge in me un'altra opinione intorno al cavallo

alato. Lucifero è stella di Venere, e si finge ch'ei monti al cielo guidato da un cavallo, Ovid. trist. 111 eleg. v. E negli amori 11 eleg. x1, quasi con le stesse parole;

Haec miht quam primum coelo nitidissimus alto

Lucifer admisso tempora portet equo.

E metamorf. xv Albo Lucifer exit Clarus equo. Tibullo gli
autibnisce il carro lib. 1 elez. 1x verso 62.

Dum rota Luciferi provocet orta diem.

Anzi Lutazio scoliaste di Stazio lib. vi Teb. afferma ; Quadrigas dant Soli, bigas Lunae, equos singulos stellarum; sono a questo proposito belli que'versi di Claudiano nel quarto consolato d'Onorio, e dnolmi che sien lordi di si sfacciata adulazione.

Quin etiam velox Aurorae nuntius Æthon, Qui fugat hinnitu stellas, roseoque domatur Lucifero, quoties equitem te cernit ab astris Invidet, inque tuis mavult spumare lupatis.

Æthon è uno de' cavalli del Sole, e se s'ha a credere a Servio nell'xı dell'eneide verso 89 è cavallo dell'Aurora, seppure questa non è invenzione de' poeti men antichi perchè Æthon viene da ardere, improprio attributo di Lucifero e dell'Aurora. Ad ogni modo potrebbe essere che Calimaco trattando in questo poema di costellazioni, non abbia voluto dipartirsi dagli attributi delle stelle, e da quello di Venere, e che il messaggiero di questa Dea fosse appunto il cavallo alato che guida Lucifero; il quale splendendo mattutino può dirsi gemello di Mennone eroe prematuro. Scrivo questo parere perchè non lo trovo pensato da verun interprete; ma inclino più a credere che il cavallo alato sia Zefro.

Isque per actherias, me tollens, advolat umbras, Et Veneris casto conlocat in gremio. 56 Ipsa suum Zephyritis eo fanulum legarat, Grata Canopiis incola litoribus, 58

### VARIANTI.

Verso 55. Edit. 1,869 Hispus per astheria. Tutti ausz per umbraz, tanne la principe, Statio, Scaligero, Vossio, e l'Acate Volpi. Ed io pur trovo la nostra lezione anche ne' 4 unss. Ambrosiani, e la chioma fu veramente rapita di notte. Cantero, e Valchen. avolar per adolat. – Verso 56. Niuno fiatava, solo quel maestro Teodoro Marcilio monomette carto conneciar germio. – Verso 58. Principe, mis. X granda. Anna Je-Perter ganda. Vossio, y iki. Heinsio, Volpio, »Doering, Valcken. in loca per imoda. Camoptis ha infinite varianti tutte di poco numente.

# NOTE. Versi 55-58.

Isque per etc. sino a tutto il verso 58. — 1.º Fu sotto il dominio de' re d'Egitto il pronontorio Zefirio ove Stefano pone il tempio d'Arsinoe Zofiritide, della quale parlò Callimaco, epigramma v, chiamandola or Zefiritide, or Arsinoe ed or Venere. Da un altro egiramma di Posidippo recitato nel vui libro di Ateneo si sa che questo tempio fu consecrato da Callicrate ammiraglio per propiziare la Diva a' naviganti. Posidippo chiama il proucoutorio Zefirio terra di Filadelpo. 2.º Tolomeo nella geografia pone in Pentapoli d'Africa le due città dette una Berenice, l'altra Arsinoe, ed il promontorio Zefirio. Un altro promontorio Zefirio e negli Abruzzi anticamente Locri de' quali Virgilio, eneid. 11. 390.

Hic et Narycii posucrunt moenia Locri.

E Servio chiosa a questo verso. « Erano i Locri com-» pagni d'Ajace Oileo detti altri Epizefirj, altri Ozoli. » Discompagnati nella navigazione da una burrasca del mediterraneo gli Epizefiri approdarono in Italia: gli Ozoli in Pentapoli di Libia, e tenuero il promontorio Zefirio. Altri Locri Ozoli erano in Grecia presso Delfo-Da questi vennero i Nasamoni di eni parla Tacito, ed i Naricj di cui Virgilio ». Nè avrei creduto al gramatico s'ei non citava Tacito, ne' cui libri rimasti non vedo orma di queste storie, e doveano essere ne' perduti. Ma de' Locri d'Africa, o'era il promontorio d'Arsinoe Zefiritide, parla anche Virgilio XI. 265.

- Libicone habitantes litore Locros?

3.º Berenice moglie di Tolomeo Lago, ed Arsinoe sorella e moglie di Filadelfo furono indiate, ed associate a Venere, di che ti è bastantemente detto nella nostra considerazione sopra le deificazioni. Zefritide dunque Arsinoe, e Venere sono una stessa persona la quale ha Zefiro, idoleggiato cavallo alato, per ministro, e chiamasi Locride, perché il tempio di lei era nel mare posseduto un tempo da' Locri, e quindi si esclude la lezione spuria Chloridos, soggetto di molti assurdi commenti.

Resta ora a sapere chi sia quella Venere della quale ul grembo casto Zefiro colloca le chiome. Ecco l'osservazione acutissima del Conti. 

Poetica è l'ipotiposi della traslazione. S'impiega il Zefiro fra tutti i venti il più soave, perchà mollemente e rispettosamente innalai la chioma di Berenice. Venere in quanto Zefititide glici comanda; e non potendo egli passare alle stelle fisse che per la regione planetaria egli tosto colloca le chiome nel grembo della Venere celeste. 

Ma per questa osservazione, ove anche fosse vero che Callimaco intendesse per canta la Venere del terro ciclo, dor ella secondo le idee

Platoniche alberga, e d'onde dev'essere passato Zefiro, non si scioglie la domanda se questa è la stessa Venere Arsinoe, o una diversa divinità. Per me dubito che sia la stessa, e le ragioni leggile nella fiostra considerazione sopra la Venere celeste.

Ora spiegheremo questi quattro versi partitamente.

Isque per aetherias, me tollens, advolat umbras, Et Veneris casto conlocat in gremio; Ipsa suum Zephiritis eo famulum legarat,

Grata Canopíis incola litoribus.

PER RTHERIAS UMBRAS. Per l'acre ombroso dalle tenebre notturne. La chioma essendo stata rapita di notte, ottimamente lo Scaligero restitul la lezione antica: vedi varianti.

CONLOCAT IN GREMIO VENERIS. Perché tutto ciò ch'era tocco e palpato da Venere acquistava l'immortalità. Il Volpi ed il Doering confermano questa esposizione con i versi di Teocrito idil. xv verso 108. Vedi considerazione nostra sulle deificazioni.

FAMELUM. Zefiro è come s'è veduto alle note precedenti messaggero di Venere. — Apulejo metam. lo fa messagero di Psiche e di Amore. Così il Leone Nemeo è detto da Manilio 1v verso 360 Ideae matris famulus. Heimsto, Valcaemano. — Ministri della stessa Dea sono in Catullo carm. Luin verso 76 (o forse in quel greco poeta da cui egli trasse quell'inno) i leoni, quand'ella ne scioglie uno dal carro, inviandolo ad impaurire il giovinetto Ati. Ne' frammenti greci ch'io credo d'un autico inno alle Grazie, da me un tempo tradotti, veggonsi le Ninfe sluviali aucelle ad un convito dato in Tempe da

Venere a tutti gli Dei, e le Ore ministre del carro e de' cavalli del Sole.

Odorata spirar l'aura dai crini
Molli aucor per la fresca onda del Xanto,
Sentiano i venti, perchè venne Apollo.
A lui furtive sorridean di Anfriso,
De pastorali amor conscie le Ninfe,
Alla mensa ministre. Intanto le Ore
Scioglican dall'aureo cocchio i corridori,
E risciacquando nel Penéo le briglie
Spremean la spuma . . .

Maestro di questi bellissimi idoli in Grecia fu Omero Iliad. v verso 749.

Del cielo allor spontanee cigolarono
Le porte, dove stan custodi l'Ore
Cui l'Olimpo ed il cielo amplo è fidato,
E chiusa sia per lor la densa nube
E disserrata.

E disserrata.

Immagine con più eleganza che semplicità imitata dal

Sannazzaro de Partu Virginis lib. 111.

Succintae occurrunt Horae properantibus alis, Insomnes Horae; nanque his fulgentia Divûm Limina, et ingentis custodia credita coeli.

E maestro nostro, finor da noi ciechi mal conosciuto, fu l'Alighieri in Italia. Paradiso cant. xxx ove chiama l'Aurora ancella del Sole.

E come vien la chiarissima ancella
Del Sol più oltre.

F. le Ore nel Purgatorio xii verso 81.

— Vedi che torna

Dal servigio del di l'ancella sesta

Cosl Purgat. xxII verso 118.

E già le quattro ancelle eran del giorno

Rimase addietro, e la quinta era al temo

Drizzando pure in su l'ardente corno.

Terzina imitata dall'amico mio Vincenzo Monti nel canto mi del Bassville.

E compito del di la nona ancella L'ufficio suo, il governo abbandonaya

Del timon luminoso alla sorella.

Ma io non ho letto mai concetto più sublime e più splendido di quello del padre nostro Alighieri, Parad. x verso 20 dove chiama il Sole

Lo Ministro maggior della natura,

Che del valor del cielo il mondo imprenta,

E col suo corso il tempo ne misura.

Schbene tale Oraziano mi bisbigliava jer l'altro ch'ei torrebbe d'avere più fatto le due strofe

Qualem ministrum fulminis alutem etc. anziche tutto quel canto di Dante. Ma il tempo mjo e,

anziene tutto quelt canto di Dante. Ma il tempo mo e, pur troppo! quelto degli Epicurei, ed il buon gusto è dote sovente de' letterati cortigiani, il genio degli spiriti generosi.

Gara incola litorinus caron. Ho shagliato io scrivendo nell'argomento che la chioma fu appesa al tempio di Venere Zefiritide. Quel tempio era nel promontorio; e qui si parla d'Alessandria dove fu appesa la chioma. Arsinoe mandò Zefiro a trasportare in ciclo la chioma, come quella che era stata abitatrice e regima del hio d'Alessandria, e grata del culto degli Egizi. Ma questa lezione fu abbandonata dal Vossio in poi; che i sostitul in loca all'incola, e strepita chiamando la lezione antica

turpe mendum, et miratur hactenus non suboluisse tot tantisque interpretibus. Ma parmi che l'eo dell'esametro riesca superfluo ove si accolga la lezione in loca. Ed incola femminino, sebbene infrequente non manca d'aurei esempi. Fedro lib. 1 fav. 6: Quaedam (rana) stagni incola. Aggiungi che quest'espressione ricorda agli Egizi che la loro Dea era stata pochi anni addietro viva e presente. - Fra molti antichi che parlano di Canopo sceglierò questo passo di Ammiano Marcellino che a me pare il più esatto. Canopus in duodecimo distinguitur lapide (ab Alexandria), quem, ut priscae memoriae tradunt Menelai gubernator sepultus ibi cognominavit. Ibi unum est ex septem ostiis Nili dignitate Alexandrino proximum. Ne parla anche Tacito, Annali 11 cap. 60. I liti Canopei del testo sono dai più interpretati per tutto l'Egitto, dal Valckenario per Alessandria. Per me sarei più in questo parere, seppure non si volesse credere che le chiome fossero veramente consecrate in Canopo nel tempio di Ercole, celebrato da Ariano nel lib. 11 de' fatti di Alessandro; il qual Ercole Egizio memorato da Erodoto nell' Euterpe, viene da Diodoro Siculo, lib. 1, collocato dieci mila anni anteriore all' Ercole Greco. Poteano anche essere collocate nel tempio di Giove Serapide di cui restano anche a di nostri le rovine. Cauopo era luogo di delizie per gli Egizi; onde Virgilio Pellaci gens fortunata Canopi. Vedi anche Strabone. Dov'era Canopo è a' nostri tempi Abouckir nobilitato dalle ultime guerre nell'Egitto. --- I geografi Strabone e Stefano lo scrivono KANOHOE, e KANOBOE d'onde venue ne' mss. di questo nostro poemetto la lezione Canobitis e Canobiticis.

Scilicet in vario ne solum limite caeli
Ex Ariadneis aurea temporibus
Fixa corona foret; sed nos quoque fulgeremus
Devotae flavi verticis exuviae.
62

### VARIANTI.

Verso 50, Principe, Hi dii iki surio ne solum sub limite costi. Mss. Y hy quenhi, parimenti gli altri tre discordani e corretti d'onde lo Scaligero fa Ludit ulsi: surio ne rolum lumine codi. Vossio e Volpi Sistem ili surio ne solum in lumine. Teodoro Marcillo soqquadra al solito Di bene ficurum ne solum in lumine. Corriadion Audit ibisci. Guarino, Valcken. con noi, se non che limine per limite. Seguo le Aldine e le Marctine, sebben io non reputi genuina nenmeno questa lezione etiliest. — Verso 6o. Scaligero, Vossio, Aut Ariadaesi, pur male 1

# NOTE. Versi 59-62.

Scillette etc. Beredice regina d'Egitto nell'età splendida de' Tolomei, era come la figliuola d'Agenore e le principesse dell'antica Feacia, se s'ha a seguire lo Scaligero, e madama Dacier i quali attaccando il pentametto antecedente col loro ludit ubi, spiegano: dove Berence è a diporto con le altre donzelle sue compagne ne' litt di Canopo. Men puerile è la lezione Vossiana sidere, ma resta coisos per quell'altra parola del verso dunine, e la sintassi riesce confusa. Trista lezione anche questa di lumine per limito degenerata nelle parole numine e nomine e da moltissimi raccolto. Aulo Gellio lib. 11 cap. 2. Scits notum est limites, regionesque esse coeli quatuor. Exortum, occasum, merdiem, septemtrionem. Questa autorità ti assicuri nella nostra lezione, e ti serva di chiosa.

Ex ARIADNEIS AUREA TEMP. La corona d'Arianna trasportata fra le costellazioni. Vedi considerazione XI. DEVOTE. Consecrate in voto. Il diretto e religioso significato di questo vocabolo latino è ormai scaduto nella nostra lingua, e appena ne trovo esempio in Petrarca Trionfo della Fama i verso 70.

Curzio di se venia non men devoto.

Così Vittorio Alfieri che restituli il nerbo alla nostra lingua applicando sovente alle parole più comuni le antiche ed originarie significazioni onde riescono nove ed efficaci; Congiura de' Pazzi atto 111, scena 2.

Già in alto star gli ignudi ferri accenna,

Accenna sol; già nei devoti petti

Piombar li vedi e a libertà dar via.

Ove si sente quel verso Oraziano:

Devota morti pectora liberae.

FLAVI VERTICIS. Nella considerazione XII tratto più a lungo delle chiome bionde, e del loro pregio presso gli antichi. Perchè io mi diffonda tanto

Credo che il senta ogni gentil persona. Pera.

Dirò qui della testa bionda di Berenice; in Egitto dovea.

essere per la sua rarità di maggior merito che in ogni,

altro paese; Lucano descrivendo il lusso di Cleopatra lo

attibhisce valletti biondi. Lib. x verso 127.

Tum famulae numerus turbae, populusque minister: Discolor hos sanguis, alios distinzerat aetas. Haec Lybicos pars, tam flava gerit altera crines, Ut nullis Caesar Rheni se dicat in arvis Tam rutilas vidiase comas. Uvidulam a fluctu, cedentem ad templa Deûm, me Sidus in antiquis Diva novum posuit. 64

### VARIANTI.

Verso 63. Qualche antiche, Aldine, Stazio, Guarino, Museto, variorum, Detroitg a fieux. Scaligero. Corradino avidulo a finu, Scaligero anche vividulo a finu, Scaligero anche vividulo a finu vel affatto, tecendentem ad. Dubita il Valcien. La nostra restituita dal Vossio e dificas dalla principe, dalle antiche, e da' mas. Ambrosiani. Partenio e Palladio Fosco Diese per Detem me. Principe Dieses. Miss. Ambrosiani Patuna. Molti Urichilum.

# NOTE. Versi 63-64. UVIDULAM A FLUCTU. Chi legge a flotu interpreta dal

pianto della chioma partendosi dal capo della regina; e lo Scaligero espone a flatu, dal fiato soave e rugiadoso di Zefiro. Il Vossio abbellisce la nostra lezione con molta dottrina. Ecco le sue parole = • Ut animae defunctorum » antequam ad campos elysios, aut sedes superas pener trarent, oceanum transire credebantur, ita quoque Callimachus fingit comam roscido oceani aëre madentem in coelum esse delatam. Animas vero defunctorum oceanum transire passim apud veteres scriptores legitur, quamvis non eadem id accipiatur ratione . . . . Platonici in eo conveniunt animas hunanas per oceanum trendere ad insulas beatorum ubi postquam rite purgatae sint, per tropicum cancri ad superos evolare, purgatae sint, per tropicum cancri ad superos evolare,

unde denuum aut in cadem, aut in slia descendant corpora. Vides non poëtas tantum et grammaticos, sed et philosophos nonnunquam nugari. Et tamen, quod magis mirere, etiam Essenorum fuisse sententiam animas morientium ad elysios ultra oceanum sitos evolare campos testatur Josephus. Ex Callimachi vero mente

» comam Berenices per oceanum in coelo tranasse, ex » eo quoque patet, quod Zephyrum accersium comam » Venus mittat Hesperia, » — Chi non fosse pago di questa bizzarra e dotta esposizione, può appigliarsi alla volgata a fletu che porge un'idea più affettuosa sebbene men grande, o alla Scaligeriana vividulo a flatu.

CEDENTEM iuvece di incedentem, o accedentem. Volei.

Ad Templa della I cieli. = Il cielo si chiama tempio perchè secondo gli anicichi le stelle erano Dei, anzi queste al dir di Platone furono i primi Dei che si adoravano da' primi popoli. Conti. — Modo frequente in Lucrezio: il Volpi reca esempj di Ennio; Ecuba.

O magna templa caceltum

Commixta stellis splendidis.

Arte del poeta. Dal verso 51 sino al 64. L'autorità d'un astronomo, i meriti e la passione di Berenice, le vittorie di Tolomeo fanno credibile la apoteosi della chionia sacrificata. Dopo le ragioni il poeta dipinge i mezzi. Si giova quindi come tutti i poeti della possanza de' Numi che accrescono il meraviglioso e lo fanno più verisimile. Ma fra gli Dei egli sceglie quello che esce per così dire dalle viscere dell'argomento. Arsinoe che precede Berenice sul trono è la Venere che fa trasportare la chioma in cielo. S'apre quindi una strada per condurre la fautasia del lettore fra gli idoli con cui si rappresentano i venti e Zefiro principalmente, richiama alla mente il tempio del promontorio Zefirio, la ricordanza d'Arsinoe per le delizie d'Alessandria, e la riconoscenza del culto degli Egizi, i quali potessero quindi desumere che se una delle regine era Dea, potea la chioma dell'altra, pietosamente sacrificata, essere aunoverata fra gli astri. La corona

Virginis et saevi contingens namque Leonis Lumina, Callisto justa Lycaonidi,

### VARIANTI.

Guglielmo Cantero trasloca i versi dal 55 sino al 64, leggendoli con ordine più gramaticale che lirico e con le sue varianti.

Ipsa suum Zephyritis eo famulum legarat ,

Grata Capoptis incola literibus;

Isque per aetherias me tollens avolat auras,

Et Veneris caeto collocat in gremio.

Uvidulum a fletu, cedentem ad templa Delim, me

Sidus in antiquis Diva novum posuit :

Scilicet in vario ne solum limite coeli

Ex Ariadneis aurea temporibus

Fixa corona foret; sed nos quoque fulgeremus

Fixa corona foret; sed nos quoque Julgeremus

Devotae slavi verticis exuviae;

Virginis et saeri contingens etc.

Verso 66. Principe, mss. Ambrosiani 4, edir. 1475, Corradino, Lecomia. Ediz. antiche 1487, 1483, Aldine, Mureto, tutti sino al Doering juneta Licamina. Vossio solo, seguito poi dal Volpi, torna alla lesione jutta ma scrive Licamida. Altri juzta. Ugo Grozio Callario.

d'Arianna tende con l'antico esempio a fare più credibile la nuova metamorfosi.

Vincistis et leonis. Descrive la posizione della costellazione Berenicea. Se n'è detto verso la fine del discortit, ove puoi vedere intorno al Leone ed alla Vergine; nè è prezzo dell'opera il ripetere qui le iufinite sentenze intorno a queste due costellazioni, per le quali sarebbed'uopo d'un trattato.

CALLISTO JUSTA LYCAONIDI. Justa per juxta abbreviando l'ultima silluba il che è mostrato dal Volpi con esempj in altre parole dello stesso Catullo. Scelgo Lycaonidi fra

le altre lezioni; la trovo in un'edizione accurata di Callimaco, Londra 1741, d'incerto editore: anche il Valck. la seguì nella sua: e parmi la più genuina forma patronimica de' nomi femminini. - La chioma di Berenice è poco lontana dall'Orsa maggiore; la favola di questa costellazione è una delle più passionatamente descritte da Ovidio nel 11 delle metamorfosi, Era figliuola di Licaone re d'Arcadia, e seguace di Diana; su violata scaltramente da Giove, cacciata da Diana, e convertita in orsa da Giunone gelosa. Errando per le foreste, Arcade figliuolo di lei avuto da Giove, volle, uon conoscendola, ucciderla. Per pietà su convertita in costellazione.-Altri la chiamano carro di Boote. Dicono che Filomeno lo inventò, o secondo Igino lib. 11 cap. 4 fu Ione; e la riconoscenza degli agricoltori a' quali fu utile deificò l'inventore, Cita Omero le dne opinioni, Odissea lib. v. verso 270.

> È il timon doltamente governava, Selendo, Ulisse. Nè cadeva il sonno Su le palpebre & e; ma contemplando Ei le Plejadi stava, e di Boote Il tardo tramontar, e la grande Orsa Che altri chiamano plaustro, e che si volge Quindi rimpetto ad Orion, la sola Dell'Occino da' laynori intatta.

Questi versi sono ripetuti nello scudo d'Achille, Iliade xviit verso 486 e seg. Ma lio scelto a tradurre quelli dell'Odissea, perchè non trovo pittura più schietta d'nomo che navighi solo di notte. Vertor in occasum tardum dux ante Booten Qui vix sero alto mergitur Oceano.

## NOTE. Versi 67-68.

Vervor in occas, etc. Piego all occaso prima del tardo Boote quasi servendogli di guida. — Altri chiamano Boote di figliudo di Callisto trasformato in costellazione con la madre: onde si chiama Arctofilax, custode dell'Orsa. Ma Boote suona guidatore di huoi; e s'è veduto che l'Orsa chiamasi anche plaustro. La sua stella più fulgida è Arturo. Vedendola presso al polo si nomava dalle genti più antiche Atlante quasi sostenesse l'asse del mondo. Ebbe in moglie Pleione figlia dell'Oceano, e sette figlinole, Ovid. Fast, verso 81.

Duxerat Oceanus quondam Titanida Tethyn, Qui terram liquidis, qua patet, ambit aquis. Hinc sata Plesonc cum coelifero Atlante

Jungitur, ut fama est; Pleiadosque parit.

E le seste Plejadi veramente levano quando Arturo è presso al tramonto; le quali stelle anche Virgilio, georga, chiama Allantides. Ma mille tradizioni e nomi infiniti ha, come gli altri, l'asterismo di Boote; e puoi vederne alcuni negli Aratei di Germanico Cesare. Tatti i poeti dopo Omero, diauzi citato, concorrono nel nome di turdo; Ovidio elegantemente nell'incondio di Fetonte.

Te quoque turbatum memorant fugisse, Boote, Quamvis tardus eras et te tua plaustra tenebant,

Diffatti è uno degli ultimi che si veda a tramontare. Il Partenio, primo e di tempo e di meriti fra tutti gl'interpreti del nostro poemetto, chiosa a questo passo = « Boo- tes ad occasum tendens tantum temporis in peragendo » minimi circuli artici spatio consaunit, quantum signa

68

» Zodiaci in toto mundo revolvendo ». Questa unica esposizione (gli altri tutti non fanno osservazioni astronomiche) è anch' essa inesatta. Gli astri spendono tutti lo stesso tempo: se non che i più vicini all'equatore compensano la ampiezza del cerchio con la velocità; i più vicini al polo compensano la velocità con l'angustia. Vi sono altre stelle più d'Arturo vicine al polo, le quali si potrebbero dire più tarde d'Arturo, perchè percorrono nello stesso tempo, ma più lentamente, un cerchio più stretto. Che se per questa ragione Boote fosse cantato tardo da tutti i poeti, come crede il Partenio, essi avrebbero inesattamente scritto anteponendolo alle altre stelle più vicine al polo. Ma la ragione vera di questo attributo perpetuo si è; perchè essendo settentrionale tramonta assai tardi, e prima discorre lento sull'orizzonte; e questo suo tardo occaso era più osservabile agli antichi per Arturo splendidissima fra le stelle di Boote.

Il Pagnini, unendo questi due versi alle ultime parole del pentametro precedente, traduce:

- · Precorro con Callisto Licaonia
- » Il tramontar del pigro ed indugevole
- » A tuffarsi Boote entro l'oceano »,

Dove s'hanno a netare due gravissimi abbagli. 1.º No Callimaco che scriveva in Alessandria, nò Catullo che traduceva questo pooma in Roma iutesero mai di dire che l'Orsa maggiore tramoutasse. Omero anzi dice, ne' versi da noi dianzi tradotti, che questa costellazione è intatta da' lavacri dell'oceano. La distanza dall'Orsa al polo artico, è minore dal polo all'orizzonte ove si prenda la latitudine di Grecia e d'Italia, e molto più ove nel globo celeste si elevi il polo a norma della

latitudine d'Alessandria. Noi non possiamo vedere il tramonto dell'Orsa, come non possiamo vedere il levare della Crociera, asterismo per certa divina sapienza profetizzato dall' Alighieri prima che fosse scoperto dagli astronomi. Perocché tutte le stelle dell'opposto emisfero le distanze delle quali dal polo antartico sono minori della latitudine non si vedono sorgere mai: onde Dante Purg. 1.

O settentrional vedovo sito!

Poichè privato se' di mirar quelle.

2.º Se anche si concedesse che l'Orsa tramonta, non poteva mai tramontare con la costellazione Berenicca precorrendo Arturo. Quelle stelle prima tramontano che son più lontane dal polo. Or si sovvertirebbe l'eterna armonia del cielo se l'Orsa che è più presso alla polare, tramontasse unitamente alla chioma che precorre anzi Arturo perché più di Arturo è lontana dal polo. — Similmente inesatto è Ludovico Savioli nell'elegia xv de suoi Amort, dove canta l'avvicinarsi del giorno.

Orsa che in ciel più pallida Col tuo Boote splendi, Tu mie speranse inutili Involi, e al mar discendi:

Ma Ovidio che su pur l'esemplare del Savioli parlando anch'egli del di imminente non dice che l'Orsa si tusfasse, ma che aveva compiuto il suo giro volgendosi all'oriente. Trist. r eleg. 111 verso 47.

Jamque morae spatium nox praccipitata negabat, Versaque ab axe suo Parrhasis Arctos erat.

Dice bensl che a quell' ora Boote tramonta: Fast, v verso 733.

Auferet ex oculis veniens Aurora Booten.

Ma la fana di questi due autori non iscema per qualche abbaglio, tributo che noi tutti mortali paghiamo alla nostra natura. Li ho notati perchè lo sciame de poeti prima di stordire l'Italia con le sue ciance, studj gli autichi i quali malgrado le loro infinite allegorie, sono astatissimi tutti e dotti delle scienze de' loro tempi. Ben io, leggendo Ovidio e Lucano, mi meraviglio come il primo che visse fra le amorose donne ed i vizi della corte, e l'altro che mord prima de' tren'anni, ambedue ingegni impazienti, abbiano scritto sì lunghi libri e con sì universale e profonda dottrina. Sebbene anche a questi due grandi i retori movono quella guerra che suscitarono a Torquato Tasso e che non è ancora sopita. Ma i retori sono corvì che si gettano sulle piaghe de' generosi cavalli.—

Arte del poeta. Dal verso 65 al 68. — Descrive con esattezza astronomica e secondo le più antiche tradizioni gli asterismi che circondano la chioma: none s'accresce la verità della traslazione. La mente del lettore è piena delle storie di tante stelle ch'erano prima persone mortali, e diviene meno ritrosa a concedere lo stesso onore a Beronice; tanto più che il poeta descrive già le sue fasi. Ei vnole stringere i lettori a dubitare quale si fosse più onore per la chioma, se il risplendere sul capo della regina o fra le stelle; onde così si tempri lo stupore che potrebbe far sospettare di finzione e l'astronomo ed il poeta. Perciò la chioma raccontando l'onore a cui viene ascritta, si cruccia della lontananza dal capo della regina. Il che si vedrà un' versi seguenti.

Sed quamquamme nocte premunt vestigia Divům, Luce autem canae Tethyi restituor: 70

### VARIANTI.

Verso 70. Principe, Luc aut carea Thres: restitue. Mss. Ambros. tre Teshi, uno Tribidi, nel resto corrotti: antiche edia. 1474, 1479 canae restituer Theshil; 1488 Theshii restituer. Staxio luc autem carae Teshiy restitues. Palmerio, Meleagro, e Corradino lo sieguono, ma i prini due cangiano l'ultima parola in restituent, l'altro restituem. Alcune editioni Luce tames.

## NOTE. Versi 69-70.

ME NOCTE PREMUNT etc. Questo distico a me pare assai bello: l'esametro è tutto omerico fino nella giacitura delle parole e nel suono. L'immagine riesce più sublime appunto perchè è men adorna di parole. È più elegante in Virgilio ma non grande egualmente.

Candidus insuetum miratur limen olympi, Sub pedibus videt nubes et sidera Daphnis.

Di questa differenza dal bello al grande vedi nella sezione xxv di Dionisio Longino unico autore da leggersi fra tutti gli istitutori di eloquenza; ma da leggersi schietto al tutto di note. — Anche Manilio pone gli eroi, lib. r verso 799, nell'orbe latteo sopra le stelle. Arato coetaneo di Callimaco usò delle stesse parole. Fenom v verso 459.

Aufarer Hudarie medundebile melapeie.

Tradotto quasi letteralmente da Manilio v verso 14.

— premunt vestigia Divûm

Fluminaque errantes late sinuantia flexus E Jacopo Sannazzaro recato dal Volpi, egl. 111.

o Sannazzaro recato dal Volpi, egl.

E co' vestigi santi

Calchi le stelle erranti.

CANE TETHTI RESTITUOR. S'idoleggia il sorgere ed il tramontare della costellazione Berenicea la quale nell'orto ed occaso cronico sorge la sera, ed all'alba tramonta. - Non è questa la Theti madre di Achille, come tale interprete scrive, che male le starchbe l'epiteto di canuta. Fu anzi bellissima; e contese con Medea, e, giudice Idomeneo, riportò il pomo: però Medea tacciò di bugiardo il re di Creta, e nacque il proverbio vigente in Grecia anche a' miei giorni, e celcbre ne' primi versi di Callimaco, inno a Giove : Kerius ais Vivelas. Epimenide è forse quel poeta citato da Paolo epist. a Tito, 1, verso 12. Eine rie if ablus idue miedilne: Kenlie an Vebelai, unna engia. yarlını apyai: Disse un de' loro stessi profeti; i Cretesi sempre bugiardi, male bestie, ventri poltroni. Theti è anche celebre per le sue belle gambe. Antolog. lib. vii epig. 125 e 127, ove una giovinetta è lodata perchè avea gli occhi di Giunone, le mani di Minerva, le mammelle di Venere, e le gambe di Theti. Questa nostra scrivesi Tethys Teth: e si favoleggia figliuola del Cielo e di Vesta, e talor della Terra, o la Terra stessa, sorella e moglie dell'Oceano, madre delle Dive marine: Ovid. Fast. v verso 81.

Duxerat Oceanus quondam Titanida Tethyn.

E Virgilio adulando, augurò ad Augusto l'impero de mari:
Georg. 1 nell'invocazione.

Teque sibi generum Tethys emat omnibus undis.

E la distingue, Eneid. v verso 835, da Thati eña malre di Achille la cui regia marina descrive Catullo nelle nozze di Peleo: distinzione che fa Esiodo nella Teogonia, 244, 362, ed Omero lliade lib. xw verso 201, ove chiama la nostra Tethy madre degli Dei. Nè Callimaco ed il suo tradutore Latino la chiamano canuta; per la ragione che la

apuma del mare è detta canuta. Invenzione è questa del poeti raffinati; non mai de' Greci che danno hensi attributi agli. Dei personificati tratti dalle cose naturali; ma non danno mai al mare ed agli effetti naturali non personificati, metafore traslate dalle persone. Fredda maniera cara a' purissimi cinquecentisti i quali con le loro enpie tigri in volto umano con i loro molti e leggiadri sassi (squisito elogio di un poeta monsignore alla marchessana di Pescara perch'era della famiglia Colonna), e co' loro sillogismi rimati aprirono la porta al seicento. Ond'io, ove tu tragga nove poeti italiami, e venti canzoni e sonetti de' secondi, mi ribello da tutti gli altri. Ma Tehyè detta canuta, come è cantato vecchio l'Oceano marito di lei, perchè si finge madre degli Dei, ed ava delle fanciulle Oceanine. Ovidio Fast. y verso 168.

Tethyos has neptes Oceanique senis Licofrone poco dopo il principio.

Praint former 'Ontare Tingida.

La vecchia Titanide moglie dell'Oceano.

E mille altri simili luoghi in Esiodo ed in Virgilio. —

Tobic redono che abbia sorgente da Toba nutrire; fiorse perche

tutto si nutre dall'umore; quantunque Platone dà un'altra

etimologia più arcana la quale ora non sa tornarmi a

mente, e che i curiosi possono cercare nel Cratilo dove

Socrate risponde ad Ermogene: vedi anche Proclo lib. v

nel Timco; e Sallustio il filosofo.

Frattanto quei che leggono i greci tradotti, denno a forza confondere Tehy o Theti; e s'io avessi ozio e pazienza da rileggere le sonore inezie de'nostri moderni, assai poeti di grido sorprenderei in simili abbagli; perceché noi siamo schizzinosi troppo; ed i cruscanti

guerreggiano a spada tratta contro alle lettere aspirative. E sì che i signori Accademici sono schiavi per religione degli antichi, e per animosità provinciale contendono la lingua nostra non italiana ma fiorentina. Or i padri nostri non lasciarono scritto ne' loro manoscritti, e stampato nelle prime edizioni TH, H, Y, CH? Ed i fiorentini non si dilettano forse delle aspirazioni e degli iati? E se i signori Accademici con questa manifesta contraddizione vollero decretare la loro semplice ortografia, poteano farlo co' loro libri, e nel loro vocabolario; ma chi concedeva ad essi il diritto di violare le antiche edizioni de' padri nostri, e stamparle poi alla loro foggia moderna, predicandola sacra? Or a me pare che s'abbia ad ubbidire più a' primi padri ed alla ragione; che a' gramatici e all'uso. Quella è più bella lingua che è più evidente e più armoniosa : ed è più evidente quanti ha meno equivoci, e più armoniosa quanto ha più tuoni. Onde scrivo Athos, Tethy, e pronunzio Chalcidico ec. Così i latini supplirono con la Y al r de' greci, soave vocale tra la U e la I. naturale a lombardi, a genovesi ed a' piemontesi, e supplirono col TH al e, e col CH al x. Che se la lingua del Lazio che pur non è derivata propriamente dal greco non isdegnò le spoglie e spesso le desinenze greche, a che sdegneremo, noi popoletti, l'eredità materna? Parimenti dovrebbesi provvedere al vacabolo colto colpito, colto sorpreso, colto coltivato, colto raccolto, ed altri molti sì fatti che non ponno essere ben pronunziati sè non in alcuna città di Toscana. Sarebbero beusì pronunziati bene da tutti gli italiani, e più presto intesi dagli stranieri se fossero scritti con le vocali doppie del Trissino, e co' circonflessi che tentò

il Salvini nel sno Oppiano; ragionevoli tentativi d'evento infelice. E Torquato Tasso per issuggire l'equivoco di voto e côto, perchè serisse vuoto ebbe ad essere flagellato; nè trovo altra colpa in quell'illustre sventurato se non ch'ei s'accorava del guaire di quella ciurma di pedanti iuvidiosi del graude ingegno, come gli eunuchi invidiano i be' giovani innamorati. Per l'ortografia derivante dall'antica verrebbe non solo più vigore alla nostra lingua, ma chi volesse scrivere, per non gettare fra le tante voci tratte dal greco e dal latino molte lettere a caso, come oggi comodamente si fa, sarebbe astretto a studiare ed a sapere ad un tempo le origini d'infinite voci d'onde scaturisce spesso la dottrina delle cose antiche. E s'io non ho eseguito nelle altre mie operette, ed in questa, il mio disegno, ciò viene pereh'io stimo elle un uomo di venticinque anni educato sino all'adolescenza fuori d'Italia non debba arrogarsi il diritto di riformatore. Nè questo metodo prevalerà mai senza novelli vocabolari, fatti sopra gli antichi e sopra i pochi nuovi eccellenti serittori, specialmente di soggetti scientifichi, e senza che gli ingegni sommi, come Vittorio Alfieri, non ristampino le loro opere più rinomate o quelle dell'Alighieri, e del Macchiavelli a questo modo. Ed avrebbero più seguaci del Trissino e del Salvini, ambedue dotti uomini per proprio studio, ma elie non sortirono dalla natura quello Igneum Vigorem et Caelestem Originem, a cui solo tutte le nazioni e le età, sia letterato, gnerriero, o politico, obbediranno sempre. La lingua insomma dev'essere padrona degli ingegni mezzani, ma serva degli uomini supremi.

(Pace tua fari hic liceat, Rhamnusia Virgo, Namque ego non ullo vera timore tegam; 72

### VARIANTI.

Verso 71. Tutti quanti fari hace. Seguo la principe, e l'antica edizione 1487.

# NOTE. Versi 71-72.

PACE TVA. Tutto il lamento della chioma per l'abbandono del regio capo mira a far sentire maggiore il sacrificio, e quiudi più meritevole la regina dell'onore concesso a lei da' Numi. Il lamento incalza sino ad anteporre il primo stato all'apoteosi; e per fare più verisimile questo desiderio la chioma affronta sino l'ira di Nemesi Dea punitrice degli arroganti.

RHAMNUSIA. Nemesi fu regina di Rannute terra dell'Attica così chiamata da' boschetti di Ranno cause, arbusto. Eretteo figliuolo di lei sacrò alla madre un simolacro sotto le sembianze di Venere (Svida). Crebbe poi il culto della regina come quello della prima Berenice e di Arsinoe (considerazione nostra 1x). I poeti poi favoleggiarono che Giove amò Nemesi. Altri la chiamarono figlia di Giove e della dea Necessità; e fu simbolo delle umane vicissitudini. Erano quindi notati gli iniqui detti de' potenti da Nemesi che si vendicava umiliandoli (Callim. inno in Cerere verso 57). Fu anche detta figliuola dell'Oceano e della Notte, forse per l'instabilità delle cose mortali e per l'oscurità de' nostri destini. Il vero si è che il culto e la celebrità di questo nume è posteriore di molto di quel che si crede. Omero non la nomina mai, ne Virgilio nell'Eneide, Servio crede che il poeta alluda a Nemesi in que' versi lib. 14. 519.

Testatur moritura Deos, et conscia fati Sidera: tum, si quod non aequo foedere amantis Curae Numen habet, justumque memorque precatur.

Ma questo non è l'unico nè il maggiore de granchi presi dal gramatico. Sebbene fosse poi data a Nemesi la tutela de' fedeli amanti e la vendetta degli orgogliosi, Nemesi a' tempi di Enea non era che una delle tante Veneri. Ecco l'origine della rinomanza della Dea. I barbari nella prima guerra Persica sbarcati a Maratona venti miglia distante da Rannute, ridendosi delle forze ateniesi, insolenti per le proprie, vollero prima della battaglia erigere un trofeo di marmo pario per la vittoria futura (Pausania in Atticis). Sconfitti a Maratona i persiani, attribuirono la rotta alla Dea, e cominciò a celebrarsi, ed a diffondersi per tutta la Grecia il culto di Nemesi, forse per politica degli ateniesi che vollero così procacciarsi un Nume proprio e tutelare. Di quel marmo pario su poi fatta la statua di cui parla Bacone nell'operetta d'oro de Sapientia Veterum, sebbene egli si taccia e l'autore, e l'età, e le cagioni. Enstazio (Iliad. 11) racconta che quella statua era di tanta beltà da non invidiare quelle di Fidia. Ma se l'avesse attribuita a Fidia avrebbe mostrato più di esattezza. Teneva nella destra mano una fiala ove si vedeano sculti gli etiopi (Pausan. loco cit.), nella sinistra un ramo di pomo. Sul ramo era scritto ΑΓΑΡΟΚΡΙΤΟΣ ΠΑΡΙΟΣ ΕΠΟΙΟΗΣΕΝ: Agarocrito Pario fece (Esichio). Or sappiamo da Plinio lib. xxxvi. 5, che Fidia amava oltramodo questo Agarocrito suo discepolo, e che anzi gli fece onore di molte opere sue attribuendole a lui. Svida è nel parere di Plinio, anzi Pansania attribuisce la statua a Fidia. Era coronata: nella corona erano effigiati minuti simolacri di vittoria, e cervi, forse per indicare le vane speranze e la fuga de barbari. Bacone porta diversa opinione intorno a questi simboli, e sarà quella forse la più probabile. - Queste cose mi dà la storia. Mi conferma nel parere che il culto di Nemesi non sia più antico della prima guerra Persica; il vecchio Esiodo che nel poema ipya zai fiaspar, al verso 200 la nomina; ma il testo risponde sdegno generoso pari a quel del poeta ebreo irascimini et nolite peccare. Nella Teogonia verso 223 la annovera fra le figliuole della Notte, ed ivi non risponde che ad Ira: poiche Esiodo canta Nemesi strage degli uomini mortali; ma egli lascia la cura alle Parche, vers. 219 e seg., di perseguitare le colpe degli uomini e degli Dei, Infatti la voce Niures suona indignazione, e talora è presa per invidia. Onde è che presso Eschilo ne' Sette sotto Tebe, verso 241, questa voce è usata per quello sdegno che nasce dall'invidia. Il che viene confermato anche nell'epigramma xxII di Callimaco. Osserva Plutarco nell'opuscolo dell'oracolo Pitico, ed Isaco Tzetze sopra Licofrone al principio, elie Nemesi è chiamata del pari Leda ed Elena. Ed in Atenagora sul principio dell'apologia si legge che Elena Adrastea era dei pari con Ettore adorata da Trojani. Os Adrastea è Nemesi; e così la chiama Euripide, Reso, verso 342. Admirlum suona inevitabile, onde questa giustizia di Nemesi è punitrice diversa dalla giustizia distributiva di Temide. Che si chiamasse poi Leda ed Elena appare dallo scoliaste greco di Callimaco inno in Diana ove il poeta dicendo al Verso 232 : and Exire Faunorie: tonedirai, per Elena Rannusia adirati l'interprete antico chiosa: in Ramnute d'Attica Giove dormi con Nemesi: nacque l'ovo; Leda il raccolse,

e covatolo, nacquero i Dioscuri ed Elena. Igino e Pausania raccontano la stessa favola la quale ha sembianza di poca antichità, perchè Omero dà la secondità de' due fratelli e di Elena al Cigno divino ed a Leda; e venne la nuova tradizione, al mio parere, covata dalla gelosia degli Ateniesi contro a' Spartani. Fu detta anche Nemesi Opi, nome dato a Diana ed a tutti gli Dei ajutatori, e teologicamente Opi era presa per la Providenza. Ne può persuadermi dell'antichità del culto di questa Dea quell'inno a Nemesi apposto ad Orfeo. Ognun sa quanto sono sospetti e l'autore e la età di quelle poesie. Un altro inno greco a Nemesi, assai poco noto, si trova stampato nel dialogo di Vincenzo Galilei sopra la musica antica e moderna, Fiorenza fol. 1581. È anche stampato dopo le poesie di Arato, Oxford 1672, con alcuni scoli di Chilmead. Le due edizioni sono tratte da due disserenti mss. e quella d'Inghilterra su trovata fra le carte dell'Usserio in Irlanda con le note dell'antica musica, e pare che il canto fosse sul modo Lidio. Sono venti versi jambi; e le sentenze non differiscono gran fatto dagli inni d'Orfco e d'Onomacrito. Si attribuisce a Mesdomo da Giovanni di Filadelsia scrittore dell'età di Giustiniano: il mss. dell'Usserio lo attribuisce ad un poeta Dionigi. Ma possono essere anche due autori, e più anche, di sì fatti inni. Sappiamo da Ammiano Marcellino che i romani accingendosi alla battaglia sacrificavano a Nemesi, forse per la tradizione della rotta de' Persiani. Nel 14 libro delle leggi Platone dice che la Dea Nemesi aveva una particolare ispezione sulle offese fatte dai figli ai padri.

Vinco. I greci e i latini chiamano spesso vergini le donne maritate di fresco. Gamelie vergini sono Venere, Non si me infestis discerpant sidera dictis Condita quin veri pectoris evolüam) 74 Non his tam laetor rebus, quam me abforesemper; Abfore me a dominae vertice discrucior; 76

### VARIANTI.

Verso 73. Valcken. annuendo al Bentlejo destrie pet diciti. — Verso 74. Principe e Corradino evolio; Volpi quin vers, tal altro quin vers y Principe qui verè. Mes. Ambrosimi corrotti. — Verso 76. Principe discrutior. Marcillo cangia questi due versì . . . quam me ah fore semper, Ah fore me a dominae vertice discrucior: genume che il maestro Teodoro area a serbare pe suoi scolaretti.

Ginnone, e le Grazie; Dee tutte che presiedono alle nozze. Anche Orazio, lib. 11 ode viii.

Te senes parci, miseraeque nuper

Virgines nuptae . . . .

Virgilio della moglie di Minosse, egl. vi verso 47.

Ah virgo infelix! . . .

DISCERPANT SIDERA DICTIS. Eccoti il sillogismo per cui il Bentlejo fa dextris. Discerpere si trova quasi sempre fra latini ove si tratta di straztare con le mani. Se le stelle avean bocca, doveano aver mani, dunque Callimaco e Catullo scrissero discerpere dextris. Fortuna che questo argomento non è annegato in un fiume di erudizione.

CONDITA etc. Persio la stessa cosa, ma co'suoi propri modi. Sat. v verso 27.

Ut quantum mihi te sinuoso in pectore fixi

Voce traham pura: totumque hoc verba resignent,

Quod latet arcana non enarrabile fibra.

Teocrito idil. xxix verso 3.

Kiya mir la omias inim xiar is muzi.

Ed io quello dirò che nell'angolo del seno è celato.

Quicum ego, dum virgo quondam fuit, omnibus (expers

Unguentis, myrrhae millia multa bibi. 7

### VARIANTI.

Versi 17-78. Tutti quanti gli editori sino al Vossio omnibu esper Unguniti um millia multa bidi. Altri, tenendo a lotto che l'esper non corra talvolta col sesto caso, Unguentorum um millia multa bidi. Vossio primo Maruar in vece di uma; soli il Volpi lo sieguono di il Valchen. il quale però cangia l'esper dell'osametro in onnibu esperta unguenti. Teod. Marcilio omnibus appersa . . . uma millia. Heinsio omnibus esperta . . . . . una varta o, e Passergum. . . . . una Aurta, o e Passergum.

Quicum ego, dum sirgo quondam fuit ominis espets, Unquenti Assyrii millia multa bibi.

Mss. Ambrosiani concordemente una millia. — Al verso 77 il solo Volpi servendo al solo Vossio quum per dum.

# NOTE. Versi 77-78.

Qcicum etc. Ecco la interpretazione. Con la quale mia donna quand'ella era vergine, io priva di tutti unguenti, ho bevuto assai tesoro di mirra. Senza la lezione myrrhae o conviene disordinare il testo, o non intendere affatto. Il Pagnini tradusse

- » Con lei, priva d'odor, finché fa vergine
- » Mille bevvi in un di profumi e balsami.

Come se l'uso degli odori non fosse conceduto anche alle vergini! Ecco a quali strette questo passo interpolato ridasse il più elegante ed esato tradutore de grecir (di questa versione del Pagnini ti sarà detto altrovo, poichè quando si stampava il discorso 1, non ci era aucora nota). Il Conti lascia nel testo la lezione volgata una millia multa, ma traduce la Vossiana, la quale non è se non una congettura, appoggiata per altro a tale dottrina che se non fa credere genuina la lezione, la fa almeno abbracciare come la men assurda. Egli prova che le vergini non usavano d'unguenti composti, bensì di mirra schietta. Molti, e fra gli altri il Valckenario combattono contro al Vossio; spero nondimeno di avere prosciolte tutte le opposizioni nella nostra considerazione xiii . ove si prova che la mirra era diversa dagli unguenti composti, auteriore nell'uso, e la sola conceduta alle vergini regali. - Leggo myrrhae, invece di murrae; poiché la murra o murrha non era presso a' latini oglio distillato da una pianta, bensì una pietra odorosa scavata nella terra de' Parti; ed ebbe forse questo nome per la sua fragranza: gli antichi latini, prima di accogliere le lettere greche, usurpavano la U per la Y. - Frattanto recherò alcuni versi dell'inno di Callimaco sopra i lavacri di Pallade, ove ella come Dea vergine e magnanima sdegna gli unguenti, ed usa dell'oglio schietto.

Pergite, Achaiades, non myrrham, non alabastrum;
(Aului vocales ut eccinere rotae?)
Pulladi non myrcham, Lottrices, non alabastrum;
Illa fugit mixtis diffluere unguinibus.
— Facili duravit corpus olivo
Illi de propria quod satione redit.
Quare olei viun ferte modo, quo Castora scimus

Ungi quo magnum Amphityoniada.

Scrivo la versione di Giovanni Checcozzi Vicentino per notare lo sbuglio ch'ei prese traducendo la voce pupa del testo greco per myrrham; poiche pupa suona unguento; ed unguenta traduce il Poliziano, e l'interprete latino: ma di ciò più abboudantemente nella considerazione xiii. Tuttavia la versione del Checcozzi avanza quella del Poliziano, ed adegua l'originale.

Nunc vos, optato quas junxit lumine taeda,

Non prius unanimis corpora conjugibus 80 Tradite, nudantes, rejecta veste, papillas,

Quam jucunda mihi munera libet onyx.

#### VARIABIL.

Verso 79. Frincipe quem per quas, Vossio e Volpi quar, Corradino quam. — Verso 80. Principe non post unanimos; post invece di prius è anche ne' 4 mss. Ambrosiani lestione accolta dallo Scaligero, Vossio, Corradino, Volpi. Due ediz. antiche remeula per cespora. Todoro Marcilio optato quisi junvit lumine taceda Non potamanimos. — Verso 81. Frincipe, Stanio, detecta seste, mss. Ambrosiani Y, A, B, sectesa. — Verso 82. Marcilio quam. . . . . bbat. Scaligero, Vossio, qua. Volpi quae, Santeno crea di pinata.

Nunc vos optato junxit quae lamine taeda

Nunc, post unanimis corpora conjugibus Ludite, nudantes, rejecta veste, papillas;

Quam jucunda mihi munera libet onyx!

Il Doering ritiene la correzione del primo distico, e legge il secondo.

Tradite, nudantes rejecta reste papillas,

Sie jucunda mihi eto.

Sieguo Palladio Fusco che primo sospettò la nostra lezione, e le Aldine che la raccolsero.

## NOTE. Versi 79-80.

Nux vos etc. Assicurata l'apoteosi della chiona fonda il poeta un culto a lei celebrato dalle spose pudiche; il che si ritorce in lode di Berenice. Chi legge post invece di prius espone: O voi de' quali i corpi furono net desiato giorno uniti, voi che, come tutti i conjugi, non sarcte poi dopo unanimi. Ma dovea Callimaco far questi auguri a Berenice novella sposa? Dovea ricordare alle giovinette le discordie del matrimonio? E qual mai culto nasce dall'apoteosi, e con che rito è egli celebrato? Lo Scaligero

82

fu primo a ribellare dalle edizioni antiche e dalle due Aldine che leggono prius. Ecco l'ordine. Nune vos quars junxit taeda lumine optato, non tradite corpora conjugibus unanimis prius quam onyx libet mili munera jucunda. Le correzioni del Santeno e del Docring sono meno assurde della Scaligeriana, ma cangiano troppo il testo, e non mirano all'intento del culto. — Le vergini dunque prima di abbandonarsi agli abbracciamenti dello sposo doveano sacrificare unguenti alla chioma. Così comincia il poeta ad istituire obbliquamente un culto a Berenice; e questo era il principale intento del re Evergete: Vedi discorso il num. 1. — Si vedrà nella considerazione vi sacrifici di chiome prima delle nozze. Molte altre sorta di sacrifici faccano le d'aucelle di tutte le nazioni antiche in pari occasione. Euripide lifigenia in Aulide verso 113.

Мотки в, про ущим из вый житей креш.

Le giovenche che pria delle nozze devonsi scannare alla Dea. Senofonte Elfesio lib. 1. Cr. 8 i telusui i vie yequa santa, van armozidi verili sali ilius modeli tello pri pir. Ubi tejtur nunpitarum tempus adventi provigilia celebrata sunt, multacque hostine Deae immolatae. Or poichè la chioma fu recisa per l'amore conjugale di Berenice, Callimaco vorrebbe che le nove spose le sacrificassero unguenti e profuni come a Nume tutelare de talami delle mogli pudiche. Nè si faccano presso gli autichi nozze senza auspicj: Eaeide lib. 1v. verso 15.

Dis equidem auspicibus reor et Junone secunda. Varione presso Servio. Auspices in nuplis appellatos ab auspiciis quae ab marito et nova nupla per hos auspices captabantur in nupliis. NUMATES REJECTA VESTE PAPILLAS. Cenno gentile e pieno di voluttà sopra le vergini quando per la prima volta concedono se stesse allo sposo. Niuno pudore è più anabile di quel di una vergine che si spoglia. Nè veruna pittura può essere più amorosa di una bella donna mezzo ignuda. Cleopatra tentò d'incantare Uttaviano gettandosi finor di letto. Frine per vincere più presto i giu-dicio toprì le sue belle mamne. Dicesi che Agrippiua, dimentica dell'età sua, volle innamorare a questo modo il figliuolo signore del mondo. Non così Ecuba: mostrò le poppe al suo Ettore per moverlo a compassione e stornarlo dalla batteglia.

— Molto planto

D'altra parte versava lamentando 

La madre: e scinta il seno, a lui con l'altra

Mano mostrando la mammella, queste

Ratte parole lagrimando disse:

Ettore, figliacol mio, di me pietate

Ti vinca, e a questa poppa abbi rispetto

Se mai per acquetare il tuo vagito

At e la porsi . . .

Lumine optato. Qui è usurpato per giorno. Taeda. La face nuziale.

ONYX. Dell'onice pietra preziosa si faceano i vasi unguentarj. Vedi in Plinio ---- Orazio lib. 1v od. x. Nardi parvus onyx. Anche Properzio

Quum dabitur Syrio munere plenus onyx.

Onice ed alabastro si preudono soveute anche per gli unguenti che contenevano. Callimaco, Lavacridi Pallade vers. 15.

Μη μόρα λοβροχόν το Γελλαδι, μηδ' άλαδάθρως.

Non unquenti, o lavatrici, a Pallade, non alabastri.

Vester onyx, casto petitis quae jura cubili.
Sed quae se impuro dedit adulterio, 84
Illius ah! mala dona levis bibat irrita pulvis;
Namque ego ab indignis praemia nulla peto. 86
Sic magis, o nuptae, semper concordia vestras
Semper amor sedes incolat assiduus. 88

#### VARIANTI.

Verso 83. Aldine e molte altre coliri., Statio caste quantiti da ms. che leggeano quaeritis, ed i nostri Y, B, C, queritis, d'onde il Vossio caste quaeriti quae. La principe, le antiche, ed i recenti editori con noi. — Verso 84. L'ediz. 1487, 1488 deats, Santeno fosdata. — Verso 85. L'ediz. 1488, Guairino, Stazio, la Aldina 1515 Illius aura leris bibat et dona irrita pulvis. La principe e l'Aldina 1. con noi, ma illius mada. I 4 unss. Ambrosiani illius 4 mada. I. con noi, ma illius mada. I 4 unss. Ambrosiani illius 4 mada. Gli altri dal principe ma taluno ah mada, tal'altro 6 mada. Il Valek. crede all'Aldina 11. — Verso 66. Mss. Ambrosiani Y, C, ab indigestis, B, ab indigentis, A, indigentis, lesione seguita dal Vossio, ma dal Vossio solo. — Verso 87. Principe, Aldine, Vossio, e talun altro 5x4 per Sic. — Verso 88. Vossio, Valeken. incett.

### NOTE. Versi 83-88.

ADULTERIO. La chioma per avere il sacrificio di tutte quante le nuove spose ricusa quello delle adultere. Or so anche le vergini avessero perduto il lor fiore, che tanto alcuna volta suona adulterium (Oraz. lib. 111. Od. xiv vers. 4, ed Ovid. in lbin. vers. 336), o meditassero furti amorosi, dovean esse confessarlo non sacrificando unguenti alla costellazione della regina? È inutile il ripetere qui la infamia e le pene delle adultere e delle vergini viziate presso gli antichi. Licurgo solo non puniva l'adulterio. Ma Calliunco sapea che tutte non erano erano

Tu vero, regina, tuens quum sidera, divam Placabis festis luminibus Venerem, 90 Ungainis expertem non siveris esse; tuam me Sed potius largis effice muneribus. 92

### VARIANTI.

Verso 00. Principe auminibus, Statio Inimibus. — Verso 00. 917, 92. N° 1988. Authorisania. en alla principe è estri per sierie, onde il Pontano fece rotis. Ediz. 1,487. Fenerm: unquinit expertem voti non sess tui me. Ediz. 1,487. Hen ma leva l'interpunsione dopo Venerem. Aldine, Guarino, Mureto, Statio, yariorum, Doering seguono l'ediz. 1,488, ma invece di ni, tuam. Scaligero e la Dactera Fenerm: Sanquinit expertem non sterie: ses tuam me, Sof prins. Vossio, Fenerm: Sanquinis expertem non etreis: este tuam me, Siporti es largit adfise. Corradino, Fenerm Sanquinis expertem mon verteis este tuam transcription dopo Fenerem. Riccardo Benlejo dopo tante tembre corresse Fenera; Urgainis expertem mon sierie series ste., dei 10 folji ci aggiunge del suo la interpunsione accolta da noi. Il Valchen. legge Fenera. Paquinis expertem mon sierie ses tuams; me septiau largie effere.

## NOTE. Versi 88-91.

Veste, e Penelopi le Egiziane; ma tutte bensì affettavano castità. Si giovò della loro ipocrisia per adulare più finamente la regina, e per attirarle il culto di tutte le nuove spose.

FESTIS LUMINIBUS. S'è veduto il vocabolo lumen usato per giorno anche al verso 81. Callimaco lo usurpa anche altrove. Inno in Diana verso 182.

- ra di paia paniroles

Et lumina ipsa protrahuntur.

Vedi anche inno in Cerere verso 83; e molti esempi nelle Fenisse d'Euripide verso 1315, ediz. del Valcken. Unguinis exper. etc. Chi leggeva Venerem sanguinis expertem esponea il testo con le memorie storiche per

le quali si sa che a Venere non si consecravano vittime cruente. Ma quanto questa interpretazione era chiara, altrettanto riuscivano confuse ed inette le interpretazioni al resto del distico. Il Bentlejo congetturò unguinis, semplice correzione della prima sillaba san. La chioma domanda di ritornare al capo della regina. Venere operò perch'ella fosse trasferita al cielo; Venere può operare che rieda all' amato capo. Quando tu o regina placherai Venere ne' dì festivi non lasciarla priva d'unguenti; Ma piuttosto fammi tua nuovamente, per mezzo di doni liberali. Quanto si offerissero unguenti agli Dei e nelle solennità lo sa ognuno che ha salutato gli antichi scrittori. Così pure de' templi e simolacri tutti unguentati, de' canestri pieni di fiori portati delle giovinette, delle vesti profumate, della divina fragranza che spiravano i Numi e le loro chiome. Dirò soltanto che gli odori erano sì cara cosa che gli amanti chiamavano mipo unguento le loro amiche; e Bione volgendosi a Venere, Idil. 1, verso 78.

To son whom will Adams

Adone tuo balsamo è morto.

Nella Cantica, Fasciculus myrrhae dilectus meus mihi. Ed Ateneo pag. 848 n. a. Beati voi, o regi, che sparsi di unguenti sitee, e sempre odorati. In un'urna sepolerale, fra le iscrizioni antiche illustrate dal Gaetano Marini, leggesi pag. 184.

> EN MYPOIE E O T E K N O N

> > HYILH

Negli unguenti o figluolo sia l'anima tua. — Plutarco Symp. lib. 11, cita Aleco, il quale prescriveva agli infelici di spargere d'unguenti il capo travagliato, e di confortare così l'animo incanutito ttelle sciagure. Avrei pur d'uopo d'anguenti! Sidera cur iterent? utinam coma regia fiam! Proximus Hydrochoi fulgeret Oarion.

### VARIANTI.

Verso 93. Principe, mss. Ambr. B uor coma. Pontano, Mureto, Doeing ed altri Sidera cur retinent? Mss. Ambros. A, Sidera cur ratifina? Teodoro Marcilio Sidera cur mier? Marchando seguido Valchen. Sidera cur retinent? iterum coma etc., tal altro utina per utinam. Stario congettura Sidera cum niercenti ut nun coma regio fiam — Verso 64. Ultimo del poema. Martillo legreca.

#### Proximus Arcturos fulgeat Erigone.

11 Poliziano contese acremente contro l'autica lezione. Il greco Marullo assali il rivale di lettere e d'amore con laidi epigrammi. 11 Mureto e maestro Teodoro stanno per Marullo. Molta turba li segui. Stazio lascia dire a matematici le loro ragioni, e siegue la nostra perchè questa solo trova ne codici e questa Scaligero o Vossio difendono. Ugo Grozio combina leggeado.

### Proximus Erigone fulgeat Oarion.

Ed ha la sorte di tutti quelli che danno ragione a due parti e le fanno tutte due più ostinate. La Dacier imita il Grozio, el accoglie la lezione del Marullo e la nostra. I mass. Ambrosiani per Darios hanno Acinosi, forim quelli dello Stazio. Alcuni editori Ayrecheo. Il giovine Dousa legge il verso combattulo

Proximus Eridano fulgeret Oscion.

Il Salvini traduce in greco la lezione del Murullo.

Sidera cue perenter? Perchè mat le stelle moltiplicheranno? Preso l'attivo passivamente. Sebbene il Volpi crede che si debba sottintendere Dii vel hombies. Nella mia versione lo segnita la lezione più volgata retinent, losciando però nel testo quella che ho trovata nell'edia. principe. Vedi varianti.

Proximus hydrochoi etc. Non giova riportare qui le tante esposizioni. La più inetta è quella di mad. Dacier e consorti. Ecco le sue parole: « Simplicissimus hujus

- » loci sensus: cum coma velit repetere caput reginae,
- mandat Orioni, Astro fulgentissimo, ut pro se lucere velit. Quid opus est, inquit coma, ut astra duplicia sint
- » oum aliud vicariam operam possit praestare? Fulgeret igi-
- » tur Oarion pro me, Orion qui Hydrochoo proximus est.»
- Ma dovea pur sapere la Sibilla che l'Acquario ed Orione non sono si prossimi, e nel caso che la sua esposizione fosse probabile ella dovea adottare la lezione Proximus Arcturos fulgeat Erigone, perché Arturo è diffatti vicino alla Vergine la quale da molti e da Virgilio chiamasi Erigone: Georg. 1. 33.

Qua locus Erigonem inter Chelasque sequentis.

Più esatto fu il giovine Dousa, il quale ceut anni prima di Madama dava la medesima interpretazione; ma trovò perciò necessario di scrivere Eridano proximus Oarion; ricavando da Arato la vicinanza di queste due costellazioni. Quei che sosteneano la lezione del Marullo non hanno osservato il migliore argomento della loro difesa, Fra la Vergine ed Arturo vi è la costellazione Berenicea. Se dunque la chioma ritornava alla regina, Arturo avrebbe scintillato più vicino ad Erigone, perchè le stelle di Berenice non si sarebbono interposte. Ma ne questa lezione ho adottata; e la difendo soltanto, perchè il concetto come è nel nostro testo, non ha greca fragranza. Deh facciasi ch' io torni regia chioma! Dovesse anche Orione splendere prossimo ad Idrocoo. Orione e l'Acquario sono due costellazioni non vicine , l'una piovifera , l'altra tempestosa; onde la chioma torrebbe d'essere ridata alla regina a costo anche che gli astri più procellosi si congiungessero per turbare l'armonia celeste, e per sovvertire il mondo. Questa è l'esposizione universale; ne alcun altra

si notrebbe dare. Or. io concedendo che il testo e gliuterpreti rispondano pienamento alla mente di Callimaco, eso dire che questo concetto non risponde alla verità ed alla passione degli altri tutti di cui il poema è formato. E rude, gigantesco, discorde dalla gentilezza mostrata dalla chioma nella sua prosopopea. Ripete troppo il desiderio della chioma di ritornare alla sua donna incominciato sino dal verso 30, e continuato sino al verso 80. Sino allora l'adulazione sembrò dilicata, qui diventa iperholica, ripetuta e nauscosa. Onde o noi posteri non sappiamo ciò che si volessero que' poeti autichi, o Callimaco prese per bellezza quello che a mio parere non è che un vizio. Sebbene io credo piuttosto che gli ultimi sci versi sieno radicalmente viziati: e ti sia prova la diversità dell'ultimo pentametro, sino dal xy secolo combattuto con lo scudo de' codici dal Marullo, e dal Poliziano, due letterati prepotenti del loro tempo, e nemici acerrimi come i fratelli Tebani. Che se questi versi ci fossero giunti non dirò come uscirono da Catullo, ma dal loro primo padre, suonerebbero forse con poco diverse parole tutt'altro concetto.

Fulgerer. Per fulgeat breve la seconda da fulgero. Sca-Licero. — Fulgerare per fulgorare; lo disse Pacuvio. Vossio.

Hymocnot. Grede il Volpi, a torto, che declinando questo nome come Orpheus (Ving. Georg. 1v., verso 545. Orphel papavera mittes) sia posto qui nel terzo caso. Il Valcken. mostra che Callimaco pnò avere scritto Tepzier, ed Trigiar, perché iprie, vicino, accoglie ed il secondo ed il terzo caso, e lo prova con esempi. — Idracco è dotto anche Ganimede. Noi lo veglianto fra i segni del

Zodiaco chiamandolo Acquario, che tanto snona Ydiogias. Igino spiega questo simbolo, astron lib. 11 cap. 20, come memoria di Cecrope che regnò prima dell'invenzione del vino (credo che Igino intenda nell'Attica, perchè nell'Asia conoscevasi il vino prima assai di Cecrope), onde insegnò i sacrifici de' Numi con l'acqua. Igino reca un'altra sentenza; il diluvio che succede a' regni di Deucalione: però presume questo simbolo appartenersi a quel re. Il commentatore di Germanico Cesare (riscontralo nell'edizione dove sono raccolti gli antichi astronomi) conferma questa seconda opinione con la sentenza di Nigidio: Nigidius Hydrochoon', sive Aquarium existimat esse Deucalionem Thessalum, qui maximo catach smo sit relictus cum uxore Pyriha in monte Ætna, qui est altissimus in Sicilia. Questo non può essere che il secondo diluvio de' tempi favolosi; ed è da badare che Cecrope e Deucalione Tessalo regnarono verso la stessa età.

Oation. Alla Eolica: Pindaro Nemea 11, verso 13, Ωεμία, diversamente però nell'Istm. 11, verso 83, Ὠαμιατία. Callimaco inno in Diana verso 265, Ὠαμία. Oncro lo chiama nondimeno col modo più comune Odiss. verso 276, Ὠμίαν. Vedi sopra di ciò anche il Poliziano Miscel. cap. 68. — Orione è l'immagine di Belo consecrata dal figlio Nino (cronaca Alessaudrina pag. 84). L nome Oarion di cui qui si serve Catullo è tratto forso da Aniam marziale. Guerreggiatore e caccitatore fu Belo; e come caccitatore è descritto Orione da Igino, astronom. poet. ſab. 26, e dallo scoliaste di Arato nell'asterismo dello Scorpione. È rappresentato nel globo cebeste con la spada, la clava e gli ornamenti guerrieri e sta in atto di assalire il toro vicino. Questa costellazione essendo

Assiria è nominata ne libri più antichi. Amos Profeta, cap. v verso 8. Facientem Arcturum et Orionem, et convertentem in mare tenebres et diem in nocte mutantem. Nondimeno nella versione de LXX le costellazioni non sono nominate. O vuis veia sai pileravai(en, sai intriven et vairavain, sai intiga et versione et escalidate, ne el libro di Giobbe cap. 1X. 9. Qui facit Arturum, et Oriona, et Hyadas: la versione greca ha Espero invece di Orione. O vuis vivaira, sai intripu, sai infaita. — Ho data alle costellazioni a spiegazione che mi è sembrata più ovvia: diverse di molto le danno l'autore della Storia del Cielo, ed il Dupuis, ove possono ricorrere i curiosi.

# DI CATULLO

AD ORTALO

DEBBEN me per dolor vigil consunto Dalle Vergini dotte or discompagni Malinconia; nè delle Muse io possa Esprimer dalla mente i dolci parti In tal burrasca di sciagure ondeggia! Però che al mio fratel l'acqua che move Torpidamente dal gorgo Letco Il piè pallido lava, e strugge grave Sul lito Roëteo l' Iliaca terra Lui per sempre da' nostri occhi rapito. Ti parlerò più mai? T' udrò narrarmi I tuoi fatti, o fratel? Te vedrò mai O della vita mia più desïato? Ben t'amerò: ben sempre io la tua morte Con doloroso verso andrò gemendo Siccome all'ombra di frondosi rami Geme del divorato Itilo i fati Daulia cantando. - Pur fra tanto lutto Questi, Ortalo, da me carmi tentati Del Battiade t' invio, perchè non forse Le tue parole a errante aura fidate Tu invan credessi, e dal cor mio sfuggite. Talor pomo così dono furtivo Dell' amator, dal casto grembo sdrucciola

## 152

Di verginella, cui (mentre în pic balza, Della madre all'arrivo, e obblia meschina Che riposto il tenea sotto la molle Veste) giù casca, e ratto si devolve Con lubrico decorso. A lei discorre Conscio rossore sul compunto viso.

## LA CHIOMA DI BERENICE

VOLGARIZZAMENTO

#### DALLA VERSIONE LATINA

Oues che spiò del mondo ampio le faci Tutte quante, e scoprì quando ogni stella Nasca in cielo o tramonti, e del veloce Sole come il candor fiammeo si oscuri, Come a certe stagion cedano gli astri, 5 E come Amore sotto a' Latmii sassi Dolcemente contien Trivia di furto E la richiama dall'aëreo giro, Quel Conon vide fra' celesti raggi Me del Berenicéo vertice chioma 10 Chiarô fulgente. A molti ella de' Numi Me, supplicando con le terse braccia, Promise, quando il re, pel nuovo imene Beato più, partia, gli Assiri campi Devastando, e sen gía con li vestigi 15 Dolci vestigi di notturna rissa La qual pugnò per le virginee spoglie. Alle vergini spose in odio è forse Venere? Forse a' genitor la gioja Froderanno per false lagrimette 20 Di che bagnan del talamo le soglie Dirottamente? Esse non veri allora. Se me giovin gli Dei, gemono guai. Ben di ciò mi assennò la mia regina Col suo molto lamento allor che seppe 25

Vôlto a bieche battaglie il nuovo sposo: E tu piangesti allora il freddo letto Abbandonata, e del fratel tuo caro Il lagrimoso dipartir piangevi. Ahi! tutte si rodean l'egre midolle 30 Per l'amorosa cura; il cuore tutto Tremava: e i sensi abbandonò la mente. La donzelletta non se' tu ch'io vidi Magnanima? Lo gran fatto obbliasti. Tal che niun de' più forti osò cotanto, Però premio tu n'hai le regie nozze? Deh che pietà nelle parole tue Quando il marito accommiatavi I Oh quanto Pianto tergeano le tue rosee dita Agli occhi tuoi! Te sì gran Dio cangiava? 40 Dal caro corpo dipartir gli amanti Non sanno mai? Tu quai voti non festi, Propiziando con taurino sangue, Per lo dolce marito agli Immortali S'ei ritornasse! Nè gran tempo vôlse Ch' ei dotò della vinta Asia l' Egitto. Per questi fatti de' celesti al coro Sacrata, io sciolgo con novello ufficio I primi voti. A forza io mi partia, Regina, a forza; e te giuro e il tuo capo: Paghinlo i Dei se alcuno invan ti giura; Ma chi presume pareggiarsi al ferro? E quel monte crollò, di cui null'altra Più alta vetta dall' eterce strade La splendida di Thia progenie passa,

Quando i Medi affrettaro ignoto mare

| E con le navi per lo mezzo Athos         | 4     |
|------------------------------------------|-------|
| Nuotò la gioventù barbara. Tanto         |       |
| Al ferro cede! or che poriano i crini?   | , ,   |
| Tutta, per Dio! de' Calibi la razza      | 60    |
| Pera, e le vene a sviscerar sotterra     | ,     |
| E chi a foggiar del ferro la durezza     |       |
| A principio studio Piangean le chiome    |       |
| Sorelle mie da me dianzi disgiunte       |       |
| I nostri fati, allor che appresentosse   | 65    |
| Rompendo l'aer con l'ondeggiar de' vanni | 1     |
| Dell'Etiope Mennone il gemello           |       |
| Destrier d'Arsinoe Locriense alivolo:    |       |
| Ei me per l'ombre eteree alto levando    |       |
| Vola, e sul grembo di Venere casto       | 70    |
| Mi posa : ch'ella il suo ministro (grata |       |
| Abitatrice del Canopio lito)             |       |
| Zefiritide stessa avea mandato           |       |
| Perchè sissa fra' cerchi ampli del cielo |       |
| La del capo d'Arianna aurea corona       | 75    |
| Sola non fosse. E-noi risplenderemo      |       |
| Spoglie devote della bionda testa.       |       |
| Onde salita a' templi de' Celesti        |       |
| Ruggiadosa per l'onde, io dalla Diva     |       |
| Fui posto fra gli antichi astro novello. | 80    |
| Però che della Vergine, e del fero       |       |
| Leon toccando i rai, presso Callisto     |       |
| Licaonide, piego all'occidente           | 1. 1. |
| Duce del tardo Boôte cui l'alta          | -1    |
| Fonte dell' Oceáno a pena lava.          | 85    |
| Ma la notte perchè degli Immortali       | 1. 4  |
| Mi premano i vestigi, e l'aurea luce     |       |

Indi a Tethy canuta mi rimeni,
(E con tua pace, o Vergine Rannusia,
Il pur dirò: non per temenza fia 90
Che il ver mi taccia, e non dispieghi intero
Lo secreto del cor; nè se le stelle
Mi strazin tutte con amari motti)
Non di tanto vo lieta ch' io non gema
D'esser lontana dalla donna mia 95
Lontana sempre! Allor quando con ella
Vergini fummo, io d'ogni unguento intatta,
Assai tesoro mi bevea di mirra.
O voi, cui teda nuzial congiunge

Nel sospirato di, nè la discinta

Veste conceda mai nude le mamme,

Nè agli unanimi sposi il caro corpo
Abbandonate, se non versa prima
L'onice a me giocondi libamenti;
L'onice vostro, voi che desiate
Di casto letto i dritti: ah di colei
Che sè all'impuro adultero commette
Beva le male offerte irrita polve!
Chè nullo dono dagli indegni io merco
Sia così la concordia, e sia l'amore
110
Ospite assiduo delle vostre sedi.

Tu volgendo, regina, al cielo i lumi
Allor che placherai ne' di solenni
Venere diva, d'odorati unguenti
Lei non lasciar digiuna, e tua mi torna
Con liberali doni. A che le stelle
Me riterranno? O! regia chioma io sia
E ad Idrocco vicin arda Orrone.

Di due altre versioni ho saputo, dopo ch'era già stampato il discorso primo, ove s'è detto di quelle che mi, eran note. Una in terzine di Saverio Mattei, l'altra inversi sdruccioli del Pagnini. Ecco alcun saggio della prima.

Verso del testo 7-9; della nostra versione 6-12.

Mc quell'istesso ancor saggio Conone

Splender già vide, e a tutti afferma e dice

Ch' io son nella celeste regione,

Io che chioma già fui di Berenice;

Ma poi le bianche braccia al ciel distese E offrimmi a' Numi in voto, ahi! l'infelice.

Ma non è prezzo del tempo il proseguire a leggere ed a confrontare. Bastavano i nomi di Saverio Mattei, e del benemerito abate Rubbi i núe, che raccolse questa versione nel suo Parnasso de Traduttori per persuaderci

ch'ella dovea pur essere una cosa sguajata. — Il metro eletto dal Pagnini snerva il vigore e la maestà latina. Due passi male intesi vedili notati alla pag. 107,

e 112. Gli altri ove intende diversamente da noi, sono i

verso del testo 9-11; della versione 11-14.

E dessa a molti Dii le terse e nitido

Braccia tendendo, in voto allor promisemi Che il re distretto appena a lei co' vincoli D'imeneo . . . .

Verso del testo 21-22; della versione 27-29.

Forse non tu solinga il letto vedovo

Ma del caro german l'amara e flebile Division piangesti. = Ove vedi la nota.

Verso del testo 33-36; della versione 42-45.

Quali impromesse allor non senza vittime

Taurine festi a clascun Dio se al patrio Suol ritornasse il caro sposo e l'Asia

Doma in breve aggiungesse al regno Egizio.

Verso del testo 43-44; della versione 52-55.

Per lui quel monte sovra tutti altissimo

Cui la chiara calcò di Ftia progenie. 

— Vedi la nota. Piena d'eleganze italiane è questa traduzione; ma cede di noto a quella esatta dello stesso autore degli inni di Callimaco, ed alla bellisima de' bucolici, la quale io reputo unico esemplare di versioni dal greco.

Parmi più schietta quella del Conti; i passi confutati vedili alle pag. 84, e 99: ne seguenti traduce diversamento da noi.

Verso del testo 13-14; della versione 15-18.

Portando impresse le vestigia dolci

Della rissa notturna poichè sclolta

La fascia virginal ebbe a la suora.

Verso del testo 51-54; della versione 63-68.

Le poc anzi tronche
Chiome mie suore il mio destin piangeano,

Quando l'alato Corridore Locrico
Ad Arsinoe s' offerse.

Ed in una nota si scolpa egli di avere chiamato piuttosto Locrico il veuto anziche Arsinor; perche nella Magna Grecia abitata da Locri domina appunto Zefiro. Vedi la nostra interpretazione.

Verso del testo 89-92; della versione 102-106.

Tu, reina, qualor mirando in cielo Venere placherai ne di solenni

Non offir sangue a me che a lei non piace;

Non far ch'io sia senza profumi, e tuo

Name mi rendi con più larghi doni. -

Del bifolco Arcado s'e veduto abbondantemente a pag. 108.

## CONSIDERAZIONI

#### CONSIDERAZIONE I

# Epistola di Catullo ad Ortalo.

Tar elegie abbiamo di Catullo per la motte del fratello. Questa; l'altra assai più lunga (carmen LXVII) a Manlio, giustamente celebrata dal Mureto per la più bella di tutta la latinità; ed una brevissima ma piena di amore (carmen XCIX) teptata in un sonetto dal Pariui (vol. 11 pag. 189) non con l'usata felicità. Da quest'ultima pare che il poeta abbia viaggiato sino a Troja per fare l'escquie al fratello. Il promotuorio Reteo ove fu seppellito sporge nel bosforo Tracio dalla città dello stesso nome ov'era il sepolero d'Ajace Telamonio, un tempietto a quell'eroce, e la statua rapita da Marc'Antonio, restituita poi a' Retei da Augusto (Strab. lib. XIII). Virgil. Eneid. III. verso 107.

Maximus unde pater, si rite audita recordor

Teuerus, Rhocteas primum est advectus ad oras.

— Ortalo a cui fu dedicata la chioma di Berenice, se a ha a credere al Vossio, e quello di cui scrisse Tacito amali 11, cap. 37. Magis mirum fuit quod preces M. Hortali nobilis juvenis in paupertale manifesta (Tiberius) superbius accepisset. Catullo nacque secondo la cronaça Eusebiana verso l'auno. di Roma neuxiti. Ortalo prego l'anno terzo di Tiberio, di Roma neuxiti. Ortalo prego d'anno terzo di Tiberio, di Roma neuxiti. Ortalo prego avuta l'età di un secolo: Ond'io credo con gli altri comentatori che l'Ortalo sia Q. Ortensio oratore, da Ciccono (de Claris Orat. cap. 88.) lodato altamente, si

morto l'auno peciti, tre anni prima di Catullo. Ortalo per Ortensio vedilo in Cicerone, epist. 25 ad Attico, lib. 11. - Dal carme cxiv appare che Catullo vigilasse sempre sopra Callimaco, il quale al discorso iv, num. 6 s' è mostrato maestro di molti poeti di quell'età. Dicesi chiamato Battiade, pel fondatore di Cirene Aristotele Batto, di cui puoi vedere nell'oda splendida di Pindaro (Pitica IV) la quale trovo senza pari in tutta la lirica sublime, e solo selicemente la siegue l'oda inglese (il Bardo) di Giovanni Gray, esemplare anche questo di lirica, in gran parte imitato nell'atto v della Maria Stuarda dall'Alfieri ove Lamorre va profetando. Inesattamente congettura il Volpi che Callimaco si chiami Battiade pel nome di alcuno degli avi snoi. Per me trovo probabile la derivazione da Batto padre di Callimaco pominato da Suida, illustre per armi, e di cui il figliuolo lasciò scritto (epigram. XXII) praefuit armis patriae:

> - 0 นร์ง พอ๊เ พลิจูเ๋ฮิ๋เร จัดกิลษา Hiểu.

— Cirene è città libica foudata da una colonia di Lacedemoni nell'olimpiade xu. Fiori per molti ingegni:
Aristippo filosofo cortigiano fondatore della setta Girenaica che tutto riponeva il sommo bene nella voluttà;
Eratostane poeta, astronomo, e filosofo eminente; e Carneade principe degli Accademici sono i più illustri. Il
regno di Girene era celebrato per feracità di pecore; e
molto più pe' suoi fiori. Teofrasto lib. v1, cap. 6. Odoratissimae quae apud Cyrenas rosae; unde etiam unguentum
rosaecum illis suavissimum: violarum etiam et relipuorum
florum odor lib eximius ae dipinus; maxime autem erroci.

#### CONSIDERAZIONE II

# Calete, e Sulpicio.

Turre le storie, dopo Erodoto (lib. 1, sez. 74) danno a Talete, uno de' sette saggi e principe della scuola Jonica, la preeminenza della predizione di un'eclissi fra greci. Ma il Gentil (Mémoires de l'Académ. des Scienc. 1756 pag. 78 ed 81) lo niega; fondando le sue opposizioni su calcoli astronomici a cui non potrò mai arrendermi se non mi sarà prima provato che all'età di Talcte non sia avvenuta un'eclissi, o che non sia passata vicino alla terra una comera, che coprendo il disco solare, avrebbe fatto a quelle genti ignare delle scienze astronomiche prendere il fenomeno per un'eclissi. Or poiche Erodoto dice che il giorno divenne di repente notte appunto nell'età di Talete: poiché questo racconto è bensì modificato ma non affatto negato dagli astronomi (Baylli Hist. de l'Astr. ancienne liv. v1), non so come si possa torre a Talete la gloria di avere predetto uno di questi fenomeni. I racconti inesatti degli storici possono condurre la critica a rettificare i fatti e le epoche, ma rare volte o non mal a negarli del tutto. Per torre la gloria a Talete, conviene prima negare ch'egli fosse astronomo, lo che è provato da Diogene Laerzio (in Talete sez. 34), o che gli astronomi che lo seguirono non sapessero predire si fatti fenomeni. E queste cose non denno essere provate con autorità storiche, poiché se le memorie antiche sono false per noi, non hanno ad essere vere per gli oppositori.

Fra' romani fu primo ad attendere all'astronomia Sulpicio Gallo, di cui il Baylli (Histoire de l'Astronomie moderne) parla solo per incidenza. Sulpicio fu studioso delle greche lettere (Cic. de clar. Orat. cap. 20.) che già incominciavano a germogliare iu Roma: anzi nell'anno della pretura di Sulpicio morì Eunio. Maggiore fama a se stesso, ed utilità alla repubblica ricavò dall'astronomia ch'ei trattò indefessamente (Cic. de Senect. cap. 14). La predizione dell'eclissi lunare citata da noi a pag. 74 è distesamente raccontata da Livio (lib. xuv, 37), da Plinio (lib. 11, cap. 12), e con alcuna diversità da Valerio Massimo (lib. viii, cap. xi, 8). Sulpicio, forse unico astronomo in Roma sino a' tempi di Cesare (Cic. Tuscul. lib. 1, cap. 3), scrisse un libro intorno alle eclissi. Fra' Greci fu Ipparco che più esattamente ne ragionò. Fortunati que' mortali che con le scienze hanno potuto sgombrare dalla mente degli uomini il terrore de'fulmini, e delle eclissi improvvise; perocchè prima di essi ad ogni fenomeno Aternam timuerunt saecula noctem. I re ed i sacerdoti se ne valeano.

### CONSIDERAZIONE 111.

# Diana Erivia.

Dalla favola si deve ritrarre la storia; poiché la favola non è se non tradizione oscura di cose avvenute, e può avere assai circostamze false, ma non può esserfondata sul falso. Lo storico deve ricavare le sue congetture dalle passioni umane, dalla perpetua e costante successione delle cose, dai detti degli autori e de tempi più rischiarati per la storia, i quali possono illustrare il passato ch'eglino aveano meno loutano di noi. Sopra queste fondamenta mi proverò di dimostrare che Diana tu nna delle prime divinità, e la prima forse, alla quale le antiche genti abbisno celebrato riti ed etetti templi. Primamente la storia di tutte le nazioni ci mostra che le prime adorazioni furono offerte al Sole ed alla Luna.

Esaminando il corso e le azioni della Luna, la quale or si perdeva ed or ritornava, quelle menti balorde ed inclinate allo stupore cd alla paura le diedero gli uffici e gli attributi del Dio tutto-oprante e tutto-reggente: la fecero re e preside dell'inferno, dove il Timore, unica fonte delle azioni umane, trae le menti a fabbricare un mondo di premio e di pena.

S'hanno sempre a distinguere nella teologia degli autichi le favole che dirittamente derivano dalle inclinazioni umane, da quelle che nascono dalla sapienza de sacerdoti e de' pastori de' popoli. La Teogonia di Esiodo presume sapienza, che le prime genti non possono avere mai. Difatti la dea Terra, il dio Cielo, la Notte, il Caos, sono idee metafisiche alle quali sì poco arrivò l'intclletto e la credulità delle genti che rari di que' Numi solenni ebbero templi. Da queste prime idee universali nacque poi la pluralità de' Numi, d'onde Giove. Nettuno, Plutone, e le loro schiatte. Ma prima di Giove fu il Sole, prima di Nettuno fu il Mare, prima di Plutone, Ecate o la Luna. Quante più poi si scoprivano verità morali, quanto più le cause naturali si svelavano agli occhi de' savi e de' principi, tanto più si moltiplicavano le allegorie, onde vestirle a' popoli sotto le sembianze di religione. Vedi discorso iv.

Il Nume della Luna, o Diana-Ecate fu dunque anteriore agli altri custodi e re dell'inferno. D'onde derivarono gli incantesimi e le orrende evocazioni alle quali presiede sempre la Luna (Teoerito, Idil. 11. Orazio, Epod. Od. v., vers. 5a, Od. 211, vers. 3). Questo soprannaturale e mirabile orrendo degli incantesimi nasce nei tempi barbari, come si vede sopra tutto dalle tragedie di Shakespeare. Quindi Diana può movere sin Radamanto (Teocr. Idil. 11), e se v'ha cosa altra più salda. È Dea mangiacani sune-par tiu (Licofrome vers. 77) rozzo e barbarico attributo: e le donne prese d'amore, passione eterna ed universale della natura, onde il Petrarca dice. (Trionfo d'Amore 111, vers. 150) cli ella aggiunge

Di cielo in terra universale antiqua,

invocavano la Luna (Scoliaste di Teocr. Idil. 11, vers. 10).

Il nome stesso greco di Diana A' june è composto delle parole a' june vi, acre rompere, onde ella ha dominio anche sopra l'aria, e fu quindi consecrato da' groci un promontorio col nome d'Artemisio, perchè v'era il tempio di Diana, ch'essi chiamavano Orientale (Plutar. in Temistocle; Erod. lib. vn).

Abbiamo da poeti (Callimac. in Diana) cli ella era preside de' porti e delle isole mediterranee, le prime che si conobbero, di tutti i monti e di tutte le selve, prime abitazioni de' mortali: ed a Diana fu dedicato un timone di nave (Callim. loc. cit. vers. 229): e Pindaro la chiama Fluvidale (Ptitc. 11, vers. 12) schapine tibes Affiquière.

Perchè questa Dea avera possanza in cielo, în terra, e nell'inferno, venne ch'ella accompagnava gli uomini nel nascere, ed assisteva alle madri (Drazio carm. secolare vers. 13). Gli Ateniesi chiamavanla Aveiçous scioglicinto, ed a lei veggonsi ne poeti appese le zone mullebri (Teocrito idil. xvtı, 60). Era seguita dalle Parche ministre di tutta l'umana vita; però vediamo in alcuni monumenti etruschi ch'ella assiste con le Parche agli sponsali. Ed Orazio con Diana nomina le tre Dive (ibid. vers. 25). La lenis 1117811 di questo poeta (vers. 14), è la FIAEISTIA de' greci, Diva tutrice di tutti i parti. Da Platone (vr delle leggi) è mentovato il tempio di lei apperto alle incinte.

E anche detta Lucifera, portatrice di luce; e nelle medaglie si rappresenta con una face. Questo nome fu dato auche al pianeta di Venere; quindi e Venere e Diana sono chiamate celesti. Vedi considerazione nostra x.

Dagli infiniti attributi derivarono gli innumerabili nomi Πολυστομίη; e Catullo (carme xxxiv, vers. 21) Sis quodcumque tibi placet Sancta nomine. Per la quale moltiplicazione di attributi e progressione di culti Diana venne finalmente adorata come simbolo della NATURA (Visconti nel Museo Pio-Clementino), ed in un monnmento del tesoro Gruteriano (xLI, 4) è detta mater. Anzi Diana Efesia (Bellorio, lucerne antiche part. 11. Museo Barberino) si rappresenta con grandi mammelle quasi nutrice di tutti gli animali; spiegazione ehe a questo simbolo delle mamme danno gli espositori di Paolo apostolo (Epist. ad Ephesios). S'è notato a pag. 136 che Diana è chiamata "OIIIE, Cura Divina, e gli iuni a Diana diceansi per questo Ourilya, e si legge nelle iscrizioni (Tes. Grut. x11, 8) Diana Opifera. Ma questi nomi o non sono primitivi, o non sono suoi propri ed esclusivi, come il nome di cui diremo poi.

Tornando a primi riti della Dea, tutti sono barbari, e non dissimili a' suoi nomi. Archi, belve, uccisioni, lire, tri-pudj, celebri ed acuti ululati (inno a ¡Venere attributio ad Omero, vers. 19): ed a' tempi de' Romani restava ancora il rito degli ululati (Virg. eglog. 111, vers. 6, e Servio Ivi): uso disceso sino da 'tempi lilaci: Eneid. 11, 60;

Nocturnisque Hecate triviis ululata per urbes.

Origine di si fatte cerimonie ne' trivii parmi l'antico 180 e più naturale di piantare il simulacro de' Numi su le strade a cielo scoperto, e di coprirlo con rami d'alberi, onde il vecchio poeta romano Fasceliti templa Dianae (Lucilio, frammetut, lib. 111, 13). Al che è posteriore Ja magnificenza degli edifici divini. Priapo e Pane Dei rusticani serbarono assat tempo le adorazioni alla scoperta, dalle quali venne come s'è detto a pag. 75 il nome di Diana Trivia.

Ma il nome tutto proprio a Diana è quello di Cacciatrice; e che unito alle precedenti congetture prova ognor più l'antichità di questo Nume. Se sieno nati nello stato ferino i mortali, o tornati dopo grandi rivoluzioni dell'universo, non è questo il luogo di disputare. Credo bensì certo che allo stato ferino succedesse la caccia, e gli uomini ebbero quindi d'uopo di Dei predatori. Onde tutte le statue di Diana serbano un che di selvaggio, e fu detta Dio cacciatore appunto perche le umane menti sogliono venerare il Dio siutatore nelle loro necessità, e lo vestono de' propri attributi. Da' primi sacerdoti della Dea derivarono i miracoli de' cacciatori necisi da Diana per non avere offerta parte della preda alla infingarda voracità sacerdotale : onde la favola di Adone uno degli Argonauti ucciso da' cinghiali (Ovid. in Ibin. vers. 505), di Ati Sirio, di Ati Arcade sbranati per vendetta di Diana (Plutarco in Sertorio), e la miseranda metamorfosi del cacciatore Atteone il quale fu morto forse da sacerdoti per avere svelati i loro misteri; però si dice ch'ei vide ignuda la Dea.

Ora i riti sono tutti di religione selvaggia, ma pel vigore delle genti nè inoperosa nè malinconica. Eguali a' riti ed a' devoti sono i sacrifici. Fercoi pervennero sino dall'età della gnerra trojana, poichè Diana solo dei Numi godeva, anche fra' popoli inciviliti, di sangue umano, e tutti gli altri sacrifici d'uomini che negli antichi pocti si leggono, sono inferie fatte agli eroi morti dagli alleati ancici o parenti. E qui dirò le cagioni, inosservate dagli interpreti di Omero e de' tragici greci,

del sacrificio di Ifigenia. Spiaceva (come succede in tutte le leghe) a' più de' re greci che il capitanato stesse in mano di Agamennone : e poiché surse tempesta in Aulide ov'era l'armata, Calcante profeta e primate fra greci, congiurando con gli altri, affermò adirata la Diva per una cerva ferita da Agamennone, ne potersi propiziare la navigazione senza il sangue degli Atridi. Achille poteutissimo dovea sposare Ifigenia, e si temeva non la parentela de' due prepossenti regi riuscisse dannosa agli alleati; e sarebbesi rotta ove la vergine fosse immolata. Che se Agamennone per paterna pietà ricusava, l'impero sarebbe caduto in altre mani. Vinse l'ambizione; e la morte d'Ingenia fu poi perenne sorgente dell'Ira Fatale fra gli Atridi ed Achille. Così a Diana venne il nome di Scitica; e fu sempre temuta come Nume compiacentesi di umano sangue. Servono i principi ai tempi, ed i sacerdoti a' principi. La necessità di un Iddio terribile fe' trasferire in molte repubbliche il nume Scitico. Cangiati i tempi, si cangiarono i sacrifici; e Licurgo compensò le umane vittime con i flagelli (Pausan. in Atticis). Numa intento ad incivilire i Romani razza di masnadieri ricusò anch'egli l'umano sangue alla Dea che si dice trasportata in Italia da Oreste (Ovid. metam. xv., 481 e seg. Lil. Giraldi Syntag. x11). Ma per adonestare presso a' popoli ancor feroci questi miti sacrifici si favoleggiò la cerva sacrificata sotto sembianze della vergine Ifigenia: e per mantenere il terrore, fu il simolacro tenuto ne'luchi, ed appagato di molte vittime: Virg. Eneid. vit, 763.

- Egerie lucis, Hymettia circum

Litora, pinguis ubi et placabilis ara Dianae.

E per lungo ordine i sacerdoti si successero in Roma
tutti barbari di nazione; disfidati da altro sacerdote doveauo combattere ed il sacerdozio rimaneva al vincitore

Vedeasi in Sagunto di Spagna aino da due secoli prima della guerra Trojana (Plin. lib. xvi, cap. 40) un tempio di Diana trasportata dalla mia Zacinto.

Artemide s'è detto poc'anzi essere il nome proprio di Diana presso a' Greci, ed ha la etimologia dalle parole aisa, rima. Presso i Romani il regno dell'aria spettava a Ginnone Juno. Ma Diana e Juno vennero da un nome solo. Macrobio Satur. lib. 1, cap. 9. Pronunciavit Nigidius Apollinem Janum esse, Dianam Janam, apposita D litera, quae saepe I literae caussa decoris apponitur; ut reditur, redhibetur, redintegretur et similia. Oltre a questa etimologia che divide fra Giunone, e Diana il regno dell'aria, due altre derivanti pure dal Lazio confermano l'apuchità di questa Dea. Diana viene da dies, e s'è veduto che si chiamava Lucifera; onde Lucifero appunto dagli Italiani è chiamato Stella Diana; chiamata anche da Plotino (Ennead. lib. vi) Junonis stella, e da Piatone nel Timeo, Die de fredpopul Athin ifft, Eppe Te nat Hour tie Ached true nat φωςφόρον τοι πολλοί καλίσι. Due astri vanno con corso al pari col Sole. L'astro di Mercurio e di Giunone, che da molti Venere e da altri Lucifero è detto: anzi Plinio (lib. 1, 8) la chiama stella d'Iside, e della madre degli Dei. Ecco la derivazione del nome Lucina dato alla Diva invocata ne' parti, comune a Giunone ed a Diana: quindi è celebrato ne'poeti (Callim. in Diana vers. 228; Virg. Eneid. 1, vers. 20) il culto che ambedue godeano in Samo. Da questa idea speciale si risali alla solenne, poiche venendo a' latini dal Aus de greci la voce Deus, e quindi Diespiter, Giove, la voce Diana suona divinità universale ed eterna.

Onde questa confusione di nomi deve essere distinta dalla filosofica osservazione della storia. Idee metafisiche sono il Caos, l'Amore, la dea Notte, il dio Cielo, ec. come infatti si leggono in Esiodo, in Ovidio, e ne poeti teologi dell'antichità: da queste Deità universali nasce Saturno (Keises il tempo), Giove, Latona, Febo, Diana ec. Volgasi l'ordine; e si troverà Diana, Giove, Saturno ec., sino alla idea universale e filosofica del Caos: il quale ordine ci condurrà alla progressione della storia umana, cacciatori, principi-sacerdoti, sacerdoti, apoteosi, poeti-teologi, filosofi. Onde non è meraviglia che il Dio cacciatore, quantunque dotato d'infiniti attributi, tutti provenienti dalle prime idee del genere umano, sia poi divenuto ultimo nella teogonia del cielo. Ed ora è Diana nutrice di tutte le cose, ora è appena figliuola di Giove cultrice delle montagne. Ma drittamente videro gli antichi Greci i quali cel nome promiscuo di see Dio chiamarono gli Dei e le Dee, il che s'è notato con esempi a pag. 77. Anzi Servio (Eneid. 11, 632) cita nn simolacro di Venere barbata, col corpo e veste femminea, con natura e scettro virile.

L'attributo di perpetua virginità tutto proprio di Diana discende dagli antichissimi matrimoni dello stato selvaggio e geloso. S'è detto a pag. 137, che vergine suona sposta giovine. Così casta suona fedele: onde Catullo nel nostro poemetto (verso 83) Casto petitis quae jura cubili; e nell'epistola ad Ortalo da noi tradotta (vers. 20) chiana casto il grembo della donzella che medita furti amorosi. Così dunque s'hanno, ad intendere gli attributi di castità e di virginità cautati alla Diva. Nell'inno a Venere attributio ad Omero (vers. 16) cantasi, che l'amorosa Dea non domò Diana col riso e con gli scherzi; e quel passo va interpretato col costume de matrimoni primitivi.

Gli Assiri e gli Egizi, antichissimi popoli, adoravano Diana o la Luna, poiche Semiramide nella medaglia degli Ascaloniti riportata dal Noris (Epoche de Siromacedoni, dissert. v, cap. 4) è figurata con la luna crescente sul capo; associando al culto della Luna la famiglia dei principi; del che si parlerà nella considerazione 1x. Tralascio gli altri culti di Diana presso gli Assirj, poichè discesero a noi da età men lontava di questa.

Rispetto agli Egizi, la loro Iside è rappresentata or con le corna, or con la luna crescente, or con grandi mammelle, or col Sole e con la Luna sul petto; e s'è dimostrato dal Pluch ( Histoire du Ciel tom. 11 ) ch'ella è l'Artemide de' Greci e la Diana de' Latini; il Dio insomma rappresentante la Natura. E poiche Diana fu adorata ne' luchi alla scoperta , come sopra è detto , però le viene ne' marmi il nome di DEA NEMORENSIS, del cui tempio parlano Strabone (lib. v), e Filostrato (nella vita di Apollonio), e Seneca, per tacere di Virgilio e di Orazio, la chiama (Ippolito, vers. 406) regina Nemorum; così io credo che i Luchi proibiti nel Deutoronomio (xv1, 21) nell'Esodo (xxxiv, 13) e ne' libri de' Regi (11, xx1, 3) fossero d'Iside o Diana, Ma per mostrare come gli Ebrei, antichissimo popolo, non abbiano traslata ne' paesi iuvasi questa religione di cui pur s'erano imbevuti in Egitto, non a buserò di ajuti soprannaturali, poiche l'umana ragione ei guida bastantemente. Volle Mose di tanti schiavi, razza di stranieri rifuggiti per fame in Egitto e domiciliatisi poi per l'abbondanza, fare un popolo. Nè di schiavi si fa popolo senza mutar loro quella natura creata dal lungo costume negli uomini. Ond'ei si giovò delle reliquie dell'avita religione, e scrisse la Genesi per insuperbire gli Ebrei dell'antica gloria e della schiatta celeste. E per costituire un popolo feroce ed intollerante rappresentò un Iddio sterminatore e feroce, perchè la religione è l'immagine de' costumi e dell'indole d'ogni nazione. Ove l'ebrea religione fosse stata tollerante non avrebbero essi potuto con tanta ferocia derubare ed uccidere gli

Egizi, ed usciti d'Egitto acquistar nuove terre con la strage de popoli amici e nemici. Male gli scrittori tacciano queste opere di crudeltà, le quali sono, dati que casi, di alta sapienza politica. Mosè voleva avvezzare gli Ebrei a rispettare se stessi, odiando e spregiando tutto il genere umano; gli astrinse quindi a vivere nel deserto accattando la vita col ferro e col fuoco; e nel deserto scrisse gli statuti criminali, e le leggi mandate da Dio; nel deserto lontano dalle orme di tutti i viventi fondò i fasti, la teologia e la politica di quel popolo. Anzi perche non restasse vestigio de' costumi e delle religioni egizie, egli fece spendere quaranta anni pel viaggio di pochi mesi, acciocche morissero tutti quelli ch'erano stati infetti degli stranieri istituti, ed entrassero ne'nuovi regni i soli giovani nati nel deserto, ed educati ferocemente. Il che avvenne.

Stringo e dico, che tutte queste congetture, sebbene nulla ciaseuna per sé, coacervate, mi sembrano di alcun peso per stabilire: 1,0 Che Diana Trivia abbia questo nome per le prime adorazioni de mortali a questo Name della caccia, primo stato dell'umanità. 2.º Che moltiplicandosi le idee e le necessità de popoli si moltiplicarono gli attributi del dio Cacciatore. Gli uomini dotti possono con questi indizi andare più oltre nello studio della storia del genere umano. Per me poco ho detto, di moltissimo che avrei potato dire: ma nè io serivo trattati, nè stimo in fatto di erudizione grande merito il diffondersi, bensì il contenersi.

#### CONSIDERAZIONE IV

# Sacrifici di Chiome.

Versi 8—10. Caesariem ... multis Dearum ... pollicita est.
Lz chiome erano in tutela di Venere, delle Grazie,
della Giorenti, e delle Muse canata perciò da Pindaro
ben-chiomate, e di Minerva che andava oltramodo lieta
de propri capelli. Medusa insuperbita per l'amore di
Nettuno vantò la sua capigliatura garegiando con la
Dea la quale converti i capelli di Medusa in serpenti e
pose quella testa sull'egida a terror de nemici. E Tibullo Elez. Iv. lib. 1. v. ress. 25.

Perque suos impune sinet Dyctinna sagittas Adfirmes, crines perque Minerva suos.

E si vede nelle iscrizioni che le donzelle poneano la loro capigliatura sotto la tutela di Minerva. Tesoro Gruteriano REXVII. A.

#### MINERVAE

MEMORI . TULLI

A . SUPERIANA . RES

PACTA . CAPILLORUM

A Minerva le vergini Argive consecravano prima di maritarsi una ciocca di capelli (Stazio, Tebaid. lib. 11, 253); e da Giulio Polluce (Onomast. 111, 3) sappiamo che nelle nozze erano consecrati i capelli a Diana, alle Parche, ed a Minerva. Presso i Trezenii (Luciano de Dea Syria) ad Ippolito. Del rito de' capelli delle Spartane prima delle nozze vedi Plutarco (in Licurgo). — Eran le chiome serbate a Baeco. Eneid. v11, 389.

Evoc Bacche, fremens: solum te virgine dignum Vociferans, etenim molleis tibi sumere thyrsos, Te lustrare choros, sacrum tibi pascere crinem. I naviganti in burrasca propiziavano Nettuno votando il crine (Gioven. Sat. x, 81) e salvi lo appendevano (Luciano in Ermotimo sulla fine): e Petronio (Satyr. cap. cut) lo chiama naufragorum ultimum votum. I Sette Capitani contro Tebe (Eschilo ne Sette vers. 42 e seg.), dopo avere ginrato l'eccidio di squella città bagnandosi le mani nel sangue appesero le loro chiome, poiché lo scoliaste greco a quel passo ove ricorre la voce Mansaia, monumenti, ricordi, chiosa rpizate, crini, Perlipizate ciocche.— I Leviti Ebrei (num. 8), i sacerdoti Gentili, e le Vestali consecrandosi si recideano i capelli (Plin. lib. x, 43). I Cureti sacerdoti di Giove de quali vedrai nella considerazione vit, traevano questo nome (Strabone lib. x) dal loro capo tosato.

Si consecravano anche a' fiumi (Eschilo, Persiani vers. 486; Omero Iliad. xx, 140; Pausan. lib. v, pag. 683, ibid. pag. 638): ed è insigne ne' monumenti inediti illustrati dal Winckelmann la gemma ov' è inciso Peleo che promette al fiume Sperchio la chioma di Achille se questi ritornava salvo da Troja (vol. 1, fig. 125). —— Si consecravano le chioma a' morti. Eschilo (Coefore, sul principio) dice chioma luttuosa adisagna retoliera, quella che Oreste doveva offerire. al sepolero del padre. Elettra (ibid. vers. 178) zafrar septara zem maly, soavissima espressione. E Properzio lib. 1, Eleg. xvii, 21.

Illa meo caros donasset funere crines.

Nd i figlj, e le amanti soltanto; ma le madri, e le sorelle: Ovid. ove non fu all'infelice Canace concesso di far l'esequie al figliuolo. Eroide x1, vers. 115.

Non mihi te licuit lacrymis perfundere justis,

In tua non tonsas ferre sepulchra comas.

Nelle metamorfosi lib. 111, 505, alla morte di Narciso.

Naides et sectos fratri imposuere capillos.

Saffo ci tramandò in un epigramma la pietà di parecchie donzelle che si recisero le care trecce per la morte di Timade, vergine laro compagna. Gli amori piangono in Bione (Idil. 1, vers. 81) saspinesa zales in Abania, mossi i crini per Adone: costune attestato da molte iscrizioni sepolerali, ed inviolato dal tempo; poichè le donne greche dei miei giorni celebrano l'esequie a' loro amanti recidendosi i capelli.

Nè v'ha scrittore antico che non ti parli sovente e passionatamente di chiome. Apollo e Bacco bellissimi fra gli Dei sono cantati intonsi (Ovidio metam. lib. 111, 421).

Et digmos Baccho, digmos et Apolline crincs.

Anzi Apollo in Apollonio Rodio (lib. 11, vers. 707) andava sin da fanciullo fastoso delle sue trecce riccitute e rannodate. Giove accennando col capo i fati dell'universo empie tutto l'olimpe dell'ambrosia de' suoi capelli. Vedi' anche Callimaco (Inno ad Apollo vers. 38). Ottaviano Cesare dedicò nel tempio del padre la Venere di Apello sorgente dal mare, che spremea l'onda dalle sue lunghe chiome: Ov. de Art. 111, 274, imitato del Polis, cant. 1, st., imitato del Polis, cant. 1, st., imitato del Polis, cant. 1, st. or

Nuda Venus madidas exprimit imbre comas.

Di che vedi Plinio lib. xxxv, cap. 10. — Chi perdea la chioma perdea la belta.

Infelix modo crinibus nitebas
Phoebo pulchrio et sorore Phoebi?
At nuno laevior aere vel rotundo
Horti tubere quod creavit unda
Ridentes fugis et times puellas,
Ut mortem citlus venire credas
Scito jam capitis perisse partem.

Pari alla costernazione di questo garzonetto di Petronio dev'essere stata quella di Smerdia amato da Policrate di Samo, e dal vecchio Anacreonte. Il tiranno avvisando che il fanciullo fosse lusingato dal canto del poeta lo fece radere per gelosia (Eliano, storia vari. lib. 1x, 4; Ateneo lib. x11, 9). Licurgo, severissimo contro tutte le mollezze, lasciò inviolate le chiome, perch'ei diceva che accresceano bellezza a' belli, e faceano più terribiii i brutti (Plutare. in Licurg.) Ma Paolo apostolo (ad Corinth. 1, x1, 11), vieta le chiome perch'ei promoveva una setta d'uomini che hanno ad essere dimessi e di aspetto e di cuore. Onde il teologo Inglese Carlo Maetio (Sylva quaesti. insignium) nega a' Cristiani ciò che Licurgo non negava a Lacedemoni. Rispose Jacopo Revio nel libretto, Libertas Christiana circa usum capillitii defensa, e la questione divenne acre e su nel secolo passato sorgente di sofismi teologici e d'ingiurie. Ma di che argomento non sono eglino benemeriti i teologi? Ben fa Lorenzo Sterne : pasapilas, che quantunque parroco anch'egli; bessa fumando i teologi Didio e Futatorio (The life and opinions of Tristram Shandy vol. 1v, cap. 27).

Or poiché la chioma fu sì cara cosa per gli antichi, Berenice dié gran pegno di amore al marito votando la sua. Temendo forse Domiziano che i popoli non fossero al suo tempo sì creduli come sotto a primi Tolomei, (sebbene avrebbe trovato e poeti, e sacerdoti, ed astronomi che di capelli avrebbero fatto atelle) consecrò ad Esculapio in Pergamo-dentro una pisside d'oro la chioma di Flavio Earino avvenentissimo giovinetto (Stazio Selv. 111). Ma non le chiome solo: i giovinetti consecravano la prima lanugine del mento a' Numi dotati di eterna gioventi (Callim. in Delo vers. 298; Gioven satir. 111, vers. 186; Marziale lib. 111, epig. 6). La religione a' tempi degli imperadori prese qualità dalla universale corruzionu. Xiillino nota, sebben ora non mi sovvenga dore, che i

ludi giovenili di cui Tacito fa motto (Annal. xiv, 15), vennero istituiti per la commemorazione della prima barba da Nerone deposta; il che imitò da Ottaviano che tenne per festivo il giorno della barba, e lo decretò pubblico (Dione cap. 80). Ma Nerone degno suo successore non pago dell'anniversario consecrò ad aeternam rei memoriam, la sua lanugine a Giove Capitolino dentro una pisside d'oro contornata di gemme (Svetonio in vi Cacs. cap. 12). Per isdegno contro gli Dei voleva anche Caracalla abbruciare i snoi capelli sull'ara mentre stava sacrificando; ma stendendo la mano per istrapparseli si trovò calva la testa (Erodiano, Storia lib. 1v, 12). E calvo era. Le medaglie lo rappresentano chiomato: ma o quelle chiome sono parruche di cui vedi nella considerazione xi, o (sia detto con pace degli antiquari) le medaglie mentono. Luciano nel libro pro imaginibus, poco dopo il principio, narra che la famosa Stratonica moglie di Seleuco e poi del figliuolo di lui Antioco, della quale canta anche il Petrarca (Trionfo d'Amore 11, vers. 124 e seg.) promise due talenti al poeta che meglio lodasse le sue chiome. Tutto il mondo sapeva che per malattia

Quod solum formae decus est, cecidere capilli; pur vi furono poeti che cantarono.

Quis expedivit psittaco suum XAIFE?

Magister artis ingeniique largitor

Venter;

ed il ventre insegnava il canto ad Ulisse (Odiss.lib. xvij, a86, c altrove), e le linde adulazioni ad Orazio (lib. 11, epis. 2). Così la paura avrà consigliato alle provincie di battere medaglie ben-chiomate al calvo imperadore. Ben disse Giovenale (sat. 1v, vers. 70) clue nulla v'ha di si stravagante che i potenti non credauo di se stessi, e che gli adulatori non facciano credere.

### Giuramento.

Verso 40. — Adjuro teque tuumque caput : Digna ferat, quod si quis inaniter adjurarit.

GLI stoici prescrivono che si ricusi il giuramento a tutto potere (Epitteto cap. 44); e se pur è da giurare, si giuri soltanto o per trarre l'amico di manifesto pericolo, o per i parenti e la patria (Simplicio, comen. ad Epitt. ibid. ) - L'accusatore di un omicida giurava all'Areopago ch' ei diceva il vero. Se l'accusa non era provata non era punito, ma consecrato per lo spergiuro all'ira divina. = « Quantunque egli siasi obbligato » al sacramento, non però gli si crede. Convinto di ca-» lunnia, chi vorrà redarguirlo? Ma sè, ed i figliuoli, e » l'intera famiglia avrà di nefando e sterminatore sacri-» legio contaminati. » Demostene contro Aristocrate. = So d'avere letto nell'antico scoliaste di Pindaro, sebbene or non mi torni a mente il testo, che gli antichi per timore dello spergiuro si contentavano della sola formola del giuramento omettendo il nome degli Dei. Essendo la religione de Greci incorporata negli affari politici, gli sperginri consecrati all'ira de' numi erano oppressi ad un tempo dalla pubblica infamia. - Questa formola Aljuro teque tuumque caput era famigliarissima a' Greci, onde Giovenale, satira vi, vers. 16.

# --- Nondum Graeci jurare parati

Per caput alterius.

Ma a torto il satirico morde i Creci, ch' ei dovera mordere e gli Ebrei (Matth. v, vers. 36) ed i Romani de' suoi tempi che giuravano Per salutem et Genium Principis, e gli Sciti sin dall'età più antica Per solium regis,

ventum, et acinacem (Luciano in Toxari). Giuramento ch' io trovo pieno di sapienza; e di cni parlerò, poichè a quel luogo i comentatori non parlano. Gli Sciti comprendevano in quel giuramento le leggi, la religione, e la forza dominatrice di tutto quello che vive. La prima parte sta nel Solium Regis, ed è da osservare quanto accortamente giurassero più per la dignità che per la persona. Il Vento era dagli antichi preso per l'anima, anzi anime sono i venti presso Orazio ( lib. 1v., od. x11, 2 ) voce derivante dalla greca «nues vento: così minua, spiritus, e mille altri siffatti : anzi la voce dezi con che più comunemente da' greci si chiama l'anima suona refrigeratio. Cassiodoro ( Expositio in Psalm. cm, vers. 3 ) interpreta i venti del poeta Ebreo essere le anime de' giusti. Or poiché per la storia di tutte le religioni sappiamo che la speranza di un' altra vita è riposta nell'anima la quale si crede superstite alla morte del corpo, lo Scita, dopo la patria e le leggi, giurava per la speranza o pel timore del Tartaro. La terza parte del giuramento è riposta nella forza della propria spada a cui gli nomini veri ricorrono, quando veggonsi traditi dai principi ed abbandonati dal cielo.

Tornando al giuramento della chioma, e considerandolo poeticamente, per chi con più passione poteva ella giurare che per lo capo della sua donna, ove pur sospirava di ritornarsi? I giuramenti fatti sobriamente e con pietà fanno l'orazione sublime, perchè intermettendo le cose divine alle nuane aprono un sentiero al meravigioso; e facendone temere la vendetta celeste contro lo spergiuro, ci tramandano i concetti nel cuore pieni di passione e di voluttuoso ribrezzo, quando specialmente si ginra per cose care e perdute, le quali ridostano le dolci e doloroso rimentiranze del passato. Perciù Longino

(sezione xvi) allega per esempio di sublime il giuramento di Demostene per le anime de'morti in Maratona. Così è pieno di maguificenza, perchè porta tutti i pensieri del lettore sulle grandi sperauze del futuro, quel giuramento d'Ilioneo: Eueid. VII, 212.

Futa per Æneae juro.

E pieno di profondo dolore è quello di Pier delle Vigne in Dante; Inferno canto xiii, verso 73.

Per le nuove radici d'esto legno

Ti giuro che giammai non ruppi fede

Al mio Signor . . .

ma chi vuole sentire la forza di questi versi legga tutto il discorso di quel venerando suicida. Quintiliano scrive alcuni precetti sul ginramento, ma son tutti da poco, ed insegna assai più quand'egli (lib. vi nel proemio) narrando a Marcello Vittorio le proprie sciagure domestiche, escluma: Juro per mala mea, per infelicem conscientiam, per illos manes numina doloris mei...

## CONSIDERAZIONE VI

# Scavo del monte Athos.

Verso 43. — Cicrose (de finib. 11, cap. 34) memora lo scavo dell'Athos, Diodoro Siculo (lib. 11), Properzio (lib. 11, eleg. 11, 20), Plinio (lib. 11, 10), Pomponio Mela (de sit. Orb. lib. 11, 2) ed altri, oltre a questi versi di Callimaco ed i due primi narratori Erodoto (lib. 111, 22), e Tucidide (lib. 11, cap. 109). Nondimeno i comentatori del poemetto tacciono: madama Dacier reca il testimonio di un viaggiatore del secolo XIII: Belonius tamen att se nunquam ulla vestigia divisionis in illo monte amimadevettise; onde il Volpi da buon

gramatico chiosa anch' egli: De hac sive historia sive fishula etc.; e dove ci ci annoja con le sue dissertazioni sull'abbicci, di tanto fatto non degna di serivere una parola. Fra gli antichi unico, ch'io mi sappia. è Giovenale a cui sembra che lo scavo dell'Athos sia uno degli argomenti contro la fede della storia greca. Sat. x, vers. 173.

- Creditur olim

Velificatus Athos, et quidquid Graecia mendax Audet in historia, e seg.

L'esame di questo fatto restituirà, spero, la fede dovnta a Tucidide.

Omero (Iliad. xiv, 229) e dopo lui Strahone (lih. 1 poco dopo il princip.), Mela (loc. cit.) e Stefano, chiamano Tracio il monte Athos, perchè non era disgiunto dalla Tracia se non dal golfo Strimonio, Più ragionevolmente Plinio (lib. 1v., 10) e Tolomeo, segniti da' moderni, lo ascrivono alla Macedonia, perchè sebbene le sia disgiunto a mezzogiorno dal golfo Singitico, tocca il suo continente per mezzo di una lingua di terra che si prolunga dall'occidente del monte all'oriente della Macedonia. L'Athos era dunque una penisola, e tale è descritto nella Grecia antica tratta dal Sofiano (Tcsoro Gronoviano delle antichità greche vol. 1v): ne diverso è l'Athos di cui parlano i viaggiatori recenti (Sonini voyage en Turquie tom. 11, eap. 38). Ov' è dunque la fossa operata da Serse per le sue navi? Il Belonio non la vide: e se il monte su sempre come è, Erodoto, Tucidide, e Callimaco spacciarono a' posteri favole, Ma poteano spaceiarle a' contemporanei? Sappiamo da Strabone (Excerpta lib. vii) e da Plinio (lib. iv, 10, lib. vii, 2), che l'Athos era abitato per cinque grossi horghi. Per lo scavo di Scrse i borghi divennero isola (Erod. vii, 22). Dunque i Persiani non possono avere scavato se non l'istmo che univa il monte al lato orientale della Macedonia, e dove il Sofiano segna la città di Acanto. Tucidide ed Erodoto (loc. cit.) pongono Sana città su l'istino, e la fossa tra Sana e le città dell'Athos: chi vorrà dunque supporre che sia stato tagliato il monte, anziche l'istmo? Ma Erodoto stesso non dicc? inicone "xi) w dianga Ti bahasen, comando che si scavasse la fossa al mare, Anzi l'interprete latino (ediz. Vesseling.) traduce, jussit isthmum intercidi. Ne Scree avea d'uopo se non di quell'apertura onde ssuggire di costeggiare tutto l'Athos-I Persiani ayean tre anni addietro perduta intorno all'Athos un'armata navale (Erod. loc. cit., Elian. hist. var. 1, 15). Essendo l'Athos prominente sul mare ed orrido di rocco e di scogli, riusciva pericolosa la navigazione in quei tempi, quando tutta stava nel costeggiare. Gettando per la sua altezza e per li due golfi da quali è bagnato venti repentini, concitava l'Egeo che portava le navi a rompere sulle radici del monte. Serse nell'anno i dell'olimpiade LXXV. fatto cauto del primo naufragio, apri la fossa di cui non appajono più vestigj. Ma non per questo sono bugiardi gli storici. L'istmo tagliato non era più lungo di xii stadi (Erod. lib. vii , 22). Lo scavo era appena sì largo che potessero passare due triremi remigando del pari (ibid.) La fossa ne potea livellarsi a fondi del mare; nè i Persiani ne abbisognavano: e bastavano otto o dieci piedi al più, poiché tanto incirca pescavan le antiche triremi.

Ora in assai luoghi e tutto di nelle paludi di Venezia si vede che il mare retrocedendo lascia banchi di arene di isolette. Atene oggi si miglia lontana dalla marina, è pur quella stessa Atene (e lo confermano le sue an-'iche reliquie) si vicina al Pireo. Il mare usurpando muovi regui cede gli antichi; perocché anch'egli obbedisce a quella legge universale della natura che ne' perpetni cangiamenti delle cose nulla scemi e milla cresca. Gosì l'istmo dell'Athos essendo fra due golti inquieti sempre per li venti da terra, e specialmente lo Strimonio per quei della Tracia, detta da' poeti sede di borca (Oraz. Epod. xu1, vers. 4, ed altri) potea facilmente ricongiungersi stante il perenne e violento ondeggiare che sforza il mare a ritirarsi; e molto più in un canale non più lungo di quattro miglia, largho appena per lo remegio di due triremi, e dieci piedi profondo. E forse la necessità di commerciare più agevolmente col monte, che fa sempre ed è tuttora abitato, strinse le città ed i Lorghi vicini all'istmo ad ajutare la natura con l'arte.

A queste opposizioni degl'interpreti e de' viaggiatori prosciolte, s'aggiungono due altre; una di Ubbone Emio (de Graecia veteri lib. v) riferendo Strabone ove descrive l'Athos di tanta altezza che dalle sue cime si vede il Sole assai prima che sorga: però il moderno geografo taccia di favoleggiatore l'antico. Ma l'orizzonte solare cresce sempre in proporzione quadrata dell'altezza da cui si guarda, perché nel volgersi della terra, le alture incontrano prime i raggi del Sole: perciò sulla sera vediamo ultimi ad oscurarsi i vertici de' monti. Tanto più dunque può ciò avverarsi nell'Athos il quale siede sull'Egeo, ed il piano orizzontale che più ampiamente percorra è il mare dall'oriente. I poeti lo chiamano figliuolo di Nettuno e di Rodope, perché è tutto cinto dal mare, ed il nome Rodope è composto da jodes rosa, attributo dell'aurora, e da erlepas, edonas vedere, appunto perché l'aurora appare più presto in quei monti che nelle vicine pianure. L'altra opposizione è mossa dal Sonini. Viaggiò costui per ordine del re Luigi xvi, e scrisse il sno itinerario. Ma con quell'enfasi tutta propria

de' viaggiatori e de' viaggiatori francesi, ei stenta a credere che l'Athos fosse quel monte che dovca essere eterno monumento della statua d'Alessandro immaginata da Dinocrate (voyage en Gréce et en Turquie tom. 11, cap. 38.) - Plutarco scrive Stasicrate, nella vita di Alessandro; Vitruvio nel proemio del lib. 11, Dinocrate: Strabone Chinocrate; Giustino lib xu Cleomene. - Dovea quel colosso tenere nella sinistra mano una città di dieci mila abitanti, e versare dalla destra un fiume che dall'alto cascasse nell'Egeo (Plut. loc. cit.) Ne fa motto il Sonini dell'altre storie per cui quel monte è nobilitato, anzi pare ch'ei tenga da poco tutte le antiche memorie. Ma se pur fosse vero che l'Athos come ei lo vedeva, o gli parea di vederlo, smentisse la magnificenza con che gli storici ne parlarono, non doveva essergli ignoto che i monti decrescono coll'andare de' secoli. Ch'ei fosse altissimo lo sappiamo dalle tradizioni di età immemorabili, poiche sulle sue vette si salvò Deucalione dall'acque che innondarono quella parte del mondo (Platone nel Timeo, sul princip.) Plinio scrivo che l'ombra dell'Athos cadeva sino a Lenno (lib. 1v, 10), appunto dentro il foro di Mirina, borgo; Belonio sino a Mitilene, vi miglia men lontano. Seppure queste degradazioni sono state osservate nella stessa ora del giorno e nella stessa stagione. Non è per altro sì meschino come decanta il Sonini. Da Greci de' miei giorni è anzi annoverato fra gli altissimi monti, ed è abitato da innumerabili monaci che si governano in forma di repubblica. Un monumento che si incontra nel tomo i, delle antichità greche compilate dal Gronovio rappresenta il genio dell'Athos con la testa che posa sulla mano, e con gli occhi rivolti alla terra. La quale immagine credesi dagli eruditi simbolo del diluvio da cui quel monte salvò i mortali.

#### CONSIDERAZIONE VII

### Calibi.

Verso 48. Juppiter, ut Indian genus percat!
Guestino (iib. Xiiv, cap. 3) scrive: = a 1 Calibi
preadono il nome dal fume Calibe in Gallecia, paesi
fertili di miniere, principalmente di ferro, che divenia
più forte per l'acqua del fiume oveglino lo tempravano; ne usavano di armi, se prima non eran ins fuse in quell'onde ». — Apollomo Rodio (iib. 11,
vers. 375) li pone nella Scizzia oltre il regno delle
Amazoni, autorità seguita da Vincenzo Monti nel Prometeo (Canto 11, inedio).

Come pressero il suolo a cui dier fama I Calibi operosi, ecco, dicea, Ecco una terra, a cui le colpe avranno Obbligo molto. Un popolo malvagio L'abiterà che nei profondi fianchi .Delle rigide rupi andran primicri A riccrear del ferro i latebrosi Duri covili, e con fatal consiglio A domarlo nel foco, a figurarlo In arnesi di morte impareranno. L' Ire, gli Odj, i Rancor, le Gelosio E l'Erinni, che pigre ed incruente Andar vagando fra mortali or vedi, Allor di spada armate e di coltello Scorreran l'universo, e non il seno Del ritroso terren, non l'elce e l'orno, Ma l'uman petto impiagheran crudeli, E di sangue, più ch' altri, bagneransi Re feroci e tiranni sacerdoti, Cui son le colpe necessarie . . .

Ovid. fast. 1v , 405.

Æs erat in pretio: chalybeia massa latebat; Heu quam perpetuo debuit illa tegi! Plinio (lib. vii, 56) scrive: Ærariam fabricam alii Cha-

lybas, alii Cyclopas (putant monstrasse). Ferrum Hesiodus in Creta eos qui vocati sunt Dactyli Idaei. Strabone (lib. x11) narra che i Calibi furono Caldei i quali passarono a fondare le Colonie di Smirna, di Cuma, e le vicine, tenute poi dai Greci. Rispetto a' Dattili Idei, detti talor Curcti, talor Coribanti e Telchini, è universale opinione nelle antiche memorie che fossero i primi siguori di Creta; e di Strabone (lib, x) che fossero dalla Frigia chiamati in Grecia da Rea per nutrire Giove. Ma che da questi fosse trovato il ferro uon è sola opinione di Esiodo e di Plinio; l'abbiamo chiaramente ne' celebri marmi d'Oxford. Ecco la traduzione letterale italiana lasciando i frammenti a lor luogo. = Epoca x1. « Da che » Minos pr. . . . . ( supplisci primo ) regnò e fabbricò » . . . donia ( Cydonia ) e fu il ferro ritrovato nell'Ida » ( Monte di Creta ); trovatori gli idei Dattili, Celmi, e » Damnauco, anni MCLXVII; regnante in Atene Pandione » . == Epoca che viene a cadere peut anno prima di Roma. Eccoti intanto trovato e lavorato il ferro dagli Iberi, dai Siciliani, dagli Sciti, da' Caldei, da' Greci, tutti tenendo gli stessi nomi di Calibi, e Telchini, il che mi porta a credere, che essendosi da varie genti in varie parti del mondo trovato il ferro, sia poi restato il nome zalveo, dal ferro temprato, che e nella Grecia, ed in Roma chiamavasi Chalybs, accia;o. Oude leggosi nell' Eneide viii, 446. Volnificusque chalybs vasta fornace liquescit.

Ed Eschilo più poeticamente nel Prometeo verso 133.

Il suono dello stridente calibe penetrò gli antri.

Se non che forse trovandosi in Ispagna il fiume Calibe nominato da Giustino (loco cit.), dove temprato il ferro acquistava violenza, si può sospettare che que popoli ricchi e prepotenti per quest'arte passassero a fondare colonie, e ad insegnarla alle altre nazioni; onde l'acciajo ebbe poi nome di Chalybs. Xalus prendesi dai Greci per rame, per armi, e per moneta; gualuia suona fabbricare rame ; xexxiio officina de' fabbri ferraj ; e zahoues uenefico; voci tutte che veggonsi tratte da una sola radice, e che non disconvengono agli usi, ai danni, ed all'arte del ferro. I Cureti, detti anche Dattili Idei, educatori di Giove, e che Strabone ( lib. x ), Lucrezio ( lib. 11, 220 ), fanno discendere dalla Frigia, sono da Giustino ( loco cit. ) descritti vicinì a' Calibi, e primi trovatori del mele. Donde venne la favola di Giove da' Cureti allevato, e lo strepito delle armi per celare i suoi vagiti al divoratore Saturno ( Ovid. fast. 1v. 207 e seg.; Lucrezio loc. cit.; Callimaco, in Giove), e la tutela di cui Giove, riconoscente a Cureti, favorì le api (Virgil. georg. lib. 1v, 149), però le api svagate ritornano al suono del rame. Lamento di Cecco da Varlungo, stanza xxxi-XXXII.

E le mie pecchie son tutte scappate
Su quel di Neucio, e sur un pioppo andate.
Piochia teglie e padelle a più non posso
Di rioattale c' non c' è verso stato,
Ma le mi s'enno diplate addosso,
E m' han con gli aghi lor tutto forato.

### Statua vocale di Mennone.

DEL Mennone greco figliuolo dell'Aurora necisore di Antiloco, ed ucciso da Achille primo parlò, a quanto sappiamo, Omero (Odissea IV, 187). Pindaro il siegue (Olimp. 11, Pit. 11, Nemea v1) e gli altri poeti greci e latini (Manil. Astron. lib. 1, 764; Virgil. Eneid. 1, 755; Ovid. Metamor. xiii, 536). - Del senso arcano di questa favola s'è congetturato alla pag. 106. - Eustazio ( 1 dell' Odissea) narra che Titone fu figliuolo di Laomedonte e fratello di Priamo. E ne' comenti (verso 243) a Dionisio il geografo lo stesso Enstazio osserva, che una delle regine Etiopiche diceasi 'Huija Dies, da cui nacque Mennone; deificata poi, fu culta dagli Etiopi; e nella parte australe dell'Egitto v'era la statua di lei; quindi la favola ch'ei fosse figlio dell'Aurora. Diodoro Siculo ( lib. 1v ) ove fa la genealogia de' principi Trojani chiama Titone figliuolo di Laomedoute; ed è detto marito dell'Aurora, perchè si volse alla conquista dell'Oriente: opinione seguita da Isacco Tzetze (in Licofrone verso 16); se non che questi vuole Priamo e Titone nati di madre diversa. Vedi anche Apollodoro (Biblioteca libro m, 9) e lo scoliaste greco d'Omero (Iliad. x1, verso 1). Ma Omero non si stende intorno a questa favola. Esiodo chiama Menuone re degli Etiopi nato di Titone e dell'Aurora (l'eogonia, verso 984), e Ditte Cretense (lib. 1v. 10) narra che Huisa fosse non madre ina sorella di Mennone. L'antico scoliaste di Aristofane (Nubi, pag. 163) chiama invece Mennone figliuolo di Giove, e fratello di Sarpedone, morti sotto Troja e culti con digiuno anuiversario. Infatti Pausania (Focensi, lib. 1, 31) cita una dipintura appesa al tempio d'Apollo Delfico ove erano Mennone e Sarpedone. Or pescati il vero!

Ne ardea minor lite per la patria. I più sono per l'Etiopia, e dopo gli antichi Quinto Smirneo (Paralipom. lib. 11, 31); il che fa che sia da' poeti latini descritto nero di aspetto. Filostrato negli erotici, distingue due Mennoni, uno Etiope, l'altro Trojano, e questi più recente. Gli Etiopi sacrificavano a Mennone annoverandolo fra' loro eroi (Eliodoro in Æthiopicis lib. 1v, lib. x). Quel greco che scrisse la guerra d'Ilio sotto il nome di Ditte Cretense (lib. 1v, 4) gli assegua un esercito d'Indi. Ma gli Assiri sel contendono con l'autorità di Ctesia, antico scrittore riferito da Diodoro Siculo (lib. 11). Anzi Susa si dice edificata da Titone (Strab. lib. xv ). La rocca di Susa era detta Mennonia, e Mennonia Erodoto (lib. v. 53, 54, vii, 151) chiama la città de' Persiani. Anzi Mennone fabbricò la regia di Ciro (Igino fav. ccxxxu) e parte di Babilonia (Ampelii liber Memorialis cap. viii). Finalmente Pausania (loc. cit.) lo rivendica agli Assiri con queste parole: Venne alla guerra Trojana non dall'Etiopia, ma da Susa città de' Persiani. Nè in Assiria mancò di culto; e puoi vederlo descritto nel poema della cacciagione da Oppiano (lib. 11, verso 151): - Plinio accorda queste due opinioni (lib. vt, 29): Ægyptiorum bellis attrita est Æthiopia, vicissim imperitando serviendoque clara et potens etiam usque ad Trojana bella Memnone regnante: et Syriae imperitasse aetate regis Cephei patet ex Andromedae fabulis. - Dirò della sepoltura. La ho descritta nell'antica Troade a pag. 106, sull'autorità di Strabone (lib. x111), di Pausania (Focensi), di Quinto Smirneo (Paralip. 11, verso 584), e di Marziano Capella (lib. vt). Ma il pocta Simonide in un poema intitolato Mennone, citato da Strabone (lib. xv), pone il sepolero in Siria

presso il fiume Bada. Credesi da taluno che Gioseffo Ebreo (Guerra giudaica lib. 11, 10) lo collochi presso Tolomaide nella Gindea. Ma devesi credere che il Mennone di Giosello fosse quel Rodio capitano dell'armate di Dario ultimo re di Persia Plinio (lib. x, 26), Solino (Polysth. cap. xtm), Isidoro (Origin. lib. xu, 7), Quinto Curzio (lib. 1v, 8), Diodoro Siculo (lib. 11), Giovanni Tzetze (Chiliad. vt., 64), pongono la sepoltura del favoloso Mennone fra gli Etiopi; il che da Filostrato (Immagini, lib. 1) vicne negato. E chi de' pocti (Quinto Smirn. lib. 11) finge che dalle gocce del suo sangue sia scaturito il fiume Paflagonio, e chi il finge (Ovid. met. x111, 598) angello, d'onde gli uccelli detti Mennoni di cui Plinio e Solino (loc. cit.), ed Ovidio (Amor. lib. 1 eleg. 13), e più distesamente Eliano (de Animal. v, cap. 1) - Rispetto alla forma è da tutti decantato giovine, ed avvenentissimo; anzi Eustazio, per omettere tant' altri, al verso 248 di Dionisio il geografo, nega ch'ei fosse nero come gli altri Etiopi, e crede derivata la favola dell'Aurora madre dalla bianchezza delle membra di lui. Ma

primo di tutti Omero, Odiss. x1, 521.

Kilies dy nali Aules les pelle Ménera d'Ire.

Lui veramente bellissimo vili, dopo Mennone divino.
Or poichè la maggior parte delle storie le chiamano
Edope, e da Plinio ci fu data ragione della sua origine
assiria, andremo ricercando a tentone qual parte dell'orbe
da quegli antichi fosse detta Ediopia, e dove veramente
fosse la statua vocale di Mennone, ed in che tempi, e
quale. Primamente Mennone ed Amengfi sono la stessa
persona, il che è chiaro delle parole di Pausania (in
Atticia): Vidi oltre il Nilo la statua di Mennone che volgrimente dicesi venuto dall' Ediopia. Ma gli Egitaj dicono chi ella
sta di Famenoli nativo d' Egitlo: ver notano gli scoliissii
scoliissii scoliissii

che la F uon è se non segno grammaticale del genere mascolino. Questa statua fu ed è oggi dentro l'Egitto superiore nella Tebaide (Tacito An. 11, 61), la quale è dimostrata dal Jablonscki (de Memnone Syntag. 11, cap. 2) essere stata dagli antichi greci chiamata Etiopia. E noi pure a pag. 106 abbiam notata l'ignoranza de' tempi Iliaci intorno agli Etiopi. Questo antichissimo Mennone Egizio trovò appunto nell'Egitto le lettere dell'alfabeto xv anni innauzi Foroneo re della Grecia (Plinio lib. vii, cap. 56). E sebbene dell'antichità di Mennone o d'Amenofi sievi assai discordanza fra gli antichi (Gioseffo contro Apion. 1.b. 1, 26), la lite si scioglie, poiché i vetusti signori Egizi si chiamavano con lo stesso nome, del che ne son testimonio le genealogie delle antiche e moderne famiglie regali. E di diversi Amenofi eredi del trono parla Manetone presso Giosesso (lib. 1, 15, e loc. cit.), e tre ne segna, sc ben mi ricordo, la cronologia Eusebiana, Dicevasi anche Ismande (Strabone lib. xv); ed è forse quell'Osinande stesso re d'altissime imprese narrate da Diodoro Siculo (lib. 1). Sotto la sua statua era scritto Barilius Barilius Oronasouss eini.

'Ει δί τις εἰδίται ઉύλιθαι πηλίκος εἰμί, καὶ πῷ κῆραι Νικάθω τὶ Τῶν ἐμῶν ἔργον.

Re dei regi Osimande sono. Se alcuno seper vuole quanto io sia, e dove io giaccia, vinca alcuno delle mie gesta. — Vengo ora alla Statua. Gli autori che ne parlano, per quanto io ho incontrato leggendo gli antichi, sono: Pausania (in Atticis), Filostrato (luoghi cit. e altrove), Lucciano con l'usata ironia (in Plitopseude), Giovande (Sat. xv, vers. 5), Giovanni Tzetze (Chiliad. vi, 64), Callistrato nel hbro de statuis, Tacito (Aun. 11, 61), Strabone (lib. xvi), e Dionisio il Geografo nei versi 240, 250, che tradotti letteralmente suonano:

La prisca Tebe dalle cento porte, Ove Mennon saluta risuonando La sua nascente aurora.

Ma il più antico ed il primo che ne parli, è il padre della storia greca ( Erodot, lib. 11 ) ove descrive le statue de' signori vetustissimi d'Egitto, sebbene egli non la creda ( come altri a' suoi tempi congetturavano, Migrone nicon nicaζισι μιι ) statna di Mennone: seppure Erodoto in quel luogo intende di questa statua vocale, poiché altrove quel viaggiatore d'Egitto e cercatore di meraviglie non ne fa motto. Manctone bensi scrittore a' tempi di Filadelfo diligentemente ne scrisse ( presso Sincello in Chronographia), se noudimeno non fosse questa una delle solite giunte d'Eusebio. Il che ammettendosi, niuno della statua vocale fa motto nè latino nè greco scrittore sino a' tempi d'Augusto. Ma che sino dall'età di Cambise re persiano la statua parlasse, è tradizione universale. Cambise, or son quasi secoli xxiv, la fece mutilare (Pausau. in Atticis, vedi anche la cronaca Alessandrina) sospettando fraudi, e nella statua v'è un'iscrizione d'onde. quantunque guasta, si tragge : Che Cambise ferì la pietra parlante, immagine del Sole. Nondimeno Strabone scrive che la parte del colosso crollò per terremoto. Il vero è che a tempi di Domiziano il Memoue parlante era dimezzato. Gioven. loco citato.

Dimidio magicae resonant ubi Memnone chordae,
Atque vetus Thebe centum jacet obruta portis.

Pausania la vide sedente, e la parte dalla testa al fianco gioceva a terra negletta (loc. cit.). E la udi sul fur del Sole mandar un suono di corde liriche, quando tendendosi si rompono. Più causamente Strabone (loc. cit.). Credesi che una volta al giorno risuoni Essendo io con Elio Gallo con gilliantie e commiltianti, verso l'ora prima utili di suono:

ma se dalla base, se dal colosso, se da taluna delle statue circostanti partisse, non so affermarlo. Bastino questi due storici: i miracoli della voce Mennonia narrati da' poeti e da' romanzieri, e da' loro scoliasti non fanno per noi. e chi li vuole può averli ove io li ho dianzi additati; e nelle varie opere di Filostrato sopra tutto. Verò è che molti uomini illustri, c fra i Romani Germanico (Tacit. Ann, 11, 61 ) l'imperadore Severo (Sparziano in Sever. cap. x111), cd Adriano, siccome appare dalle iscrizioni che oggi si leggono sul colosso, entrarono nell'alto Egitto per vedere tanto miracolo. Moltissime iscrizioni incise sul colosso da quelli che dopo lunga peregrinazione udirono la voce divina, sono recitate dal Pochockio, e lungo sarebbe il trascriverle; e chi ne fosse curioso, le cerchi nell'Itinerario di questo eruditissimo Inglese (Pochok's, observations on Egypte pag. 101 e seg.) Dirò solo, che ne sempre s'udiva, ne tutte le volte che la statua veniva percossa dal Sole ( Journal des principaux écrits qui se publient: Marzo 1742, artic. IV). E ciò appare auche dalla seguente iscrizione:

C. LELIA APRICANI PRAEF.

VXOR AUDI. MEMNONEM

PRID....FFBR, HORA T. S.

CUM IAM TERTIO VENISSEM.

Però Lelia per essere fatta degna del miracolo dové ritornare tre volte. Della ragione della voce pochi parlano. Pausania la crede effetto della materia sassea la quale risuonasse per forza del calore solare: ma nè altri lo dice, e la statna stessa che oggi si vede nella Tebaide tace. Ecco la descrizione chi lo traggo dal Pochockio. È sedente, con le palme appoggiate sulle ginocchia. Dal ventre ed i gomiti in giù è di un sol pezzo di marmo poroso, granito, e d'insigne nè più veduta dureza. Dal ventre in su restaurato con cinque pezzi di pietra. Sta fra molti altri, ed è verso settentrione. La base è lunga trenta tre piedi, larga diciassette. Dalla pianta al ginocchio è lunga piedi diciannove. Da' lati delle gambe ed in mezzo ha tre statue coronate (Observations on Egypte pag. 101): nel quale autore pnoi vedere tutta la descrizione e la immagine delineata. I contrassegni di questa statua concordano con quelli tramandati da Filostrato, da Pausania, e da Strabone. Le iscrizioni sono tutte inclise nelle cosce, e nel maruno antico; il restauro è posteriore agli autori citati. Però gli antiquarj la credono fondatamente quella stessa vocale di cui tanto scrissero gli autori de' primi secoli dell'era cristiana.

Se dalla noja di tante investigazioni si può ricavare alcuna verità, credo probabili le seguenti congetture: 1.º che Amenofi, Osimande, e Monnone sieno una stessa persona; il primo nome Egizio, il secondo nome Etiope, il terzo nome Greco; 2.º che quando gli Etiopi nel corso della possanza e decadenza delle Nazioni tennero, come appare dal passo dianzi citato di Plinio, tutte le provincie orientali, il loro Eroe sia stato deificato; 3.º che per l'antichità l'Eroe sia divenuto favoloso, e che le nazioni per arroganza se lo sieno ascritto, il che avvenne di Ercole, di Giove e di molti altri eroi e semidei; tanto più che l'Etiopia sotto il regno di Mennone governava la Siria e l'altro oriente. 4.º Che la statua parlante sia una santa fraude pari a quelle di cui l'umana razza si compiacque sempre, si compiace, e si compiacerà, mutati i nomi. 5.0 Che al tempo de' Cesari essendo l'Egitto provincia Romana, gli Egizi destituti di fassi, di leggi, e di possanza si sieno giovati per estremo ajuto della preponderanza che poteano sperare dalla credulità del mondo verso quel nume del loro paese.

# Deificagioni.

Così dunque Mennone per la sua antichità fu argomento di molte favole, di religione, e di miracoli. L'eruditissimo Jablonski ( de Memnone Ægyptiorum Syntag. 111, cap. 5, 6) discorre della divinità di questo Mennone o Osimande. Ma gran danno è pur quello che ne arrecano gli eruditi, i quali compilando aridamente e pazientemente le antiche memorie, nè le cause indagano, nè gli essetti. Tenterò di supplirvi come potrò , valendomi di ciò che la lezione dell'antiche storie, e la osservazione de' miei tempi feracissimi di verità politiche mi hanno somministrato. La necessità d'incutere ne' popoli il timore dello secttro e delle leggi strinse da prima i principi a collegarsi col cielo, ed a pubblicare gli ordini degli stati per mezzo della voce divina. Però la teologia de' popoli racchiude sempre i germi della loro legislazione. E Mosè fu legislatore, capitano, c profeta delle tribù di Israele, ed i re stessi presso gli Ebrei si chiamavano unti del Signore, ed i Romani erano giurisconsulti, magistrati, e pontefici ad un tempo, e nel ricorso de' tempi barbari i re di Francia si chiamavano conti ed abati di Parigi. Aristotele (lib. 1v della repubblica) nota che ne' tempi eroici, Reges dum bellum gererent imperii summam tenebant pracerantque sacrificiis. Le nazioni per la perpetua legge dell'universo alternano la schiavità, e la signoria; questa la si ottiene per lo più dal genio di un uomo solo, l'altra succede con la debolezza che reca il tempo e la vecchiaja di uno stato: ov'è da osservare che le nazioni potenti pel genio di un solo soyra le altre, sono poi schiave di quel solo,

e de' discendenti di lui. Or questa regale famiglia ha d'uopo di collegarsi col cielo per dominare le braccia degli uomini dominandone il cuore. Con questa ragione si spiega la moltiplicità de' Numi, e dove si potessero ritrovare tutte le epoche de cangiamenti politici del mondo, si troverebbero nuove apotcosi. Seguirò solo le più solenni. Gli Etiopi i quali per un'antica tradizione tennero (Plinio lib. v1, cap. 29) gran parte del mondo, tramandarono Mennone; gli Egizj Sesostri; gli Assirj Belo e Semiramide (Bianchini Stor. Univers. Dec. 111. cap. 21); i Greci Alessandro; i Romani Cesare. De' secoli posteriori non parlo: chi di queste cose vede il midollo, può senza più arrivare alle mie applicazioni; e chi non lo vede perderebbe meco tempo e fatica. Del perchè Alessandro e Cesare non sieno a noi giunti come Numi, si può assegnare tre ragioni: 1.º La copia delle storie che non concesse alla ignoranza del volgo di pascersi delle incerte meraviglie dell'antichità. 2.4 I loro successori nemici fra loro e di diverse famiglie. 3.º Le religioni armate che sottentrarono alla geniile, come la cristiana a' tempi di Costantino, e la musulmana dopo le conquiste di Maometto.

Mi fermerò sulle apoteosi delle tre prime regine di Egitto delle quali ho parlato nel discorso 11. Ognun sa quanto Alessandro affettasse divinità, sino a farsi credere figlinolo di Giove, ed a farsi salutare dal sacerdote indiano con questo nome. Molte medaglie con le corna che passano sotto il nome di Lisimaco sono da qualche readito credute di Alessandro appunto per quel simbolo di Giove Ammone; e chi volesse vedere i simboli e le effigio del sovrano guerriero ricorra al libro di Erasmo Froeslich (Annales compendiarii Syriae: Numismatum tax.1, Vienna 1744). Plutarco raccontando queste origini divine

d' Alessandro, conclude : Dalle parole di lui manifestamente appariva ch'egli non aveva in se medesimo persuasione di essere Dio, nè superbiva perciò: ma serviasi di questa opinione della divinità sua per così meglio sottommettersi gli altri. = Così i Tolomei suoi successori non veggendosi a principio stabilmente signori dell'Egitto, tentarono tutte le vie per associarsi agli Dei. Quindi la favola dell'aquila di cui parlano Suida, e Diodoro Siculo (lib. xvii): quindi le celesti e regali origini di Lago da noi già notate (discors. 11, 2), e gli onori divini fatti da' Rodiani a Tolomeo primo, adorandolo come Salvatore (Diod. Sic. lib. xx; Plutarco in Demetrio, Pausan. in Atticis). Ma perch'ei dovea più sperare dall'opinione che le genti aveauo d'Alessandro, che di lui medesimo, egli usò d'armi, e d'astuzia per avere il cadavere del Magno, e lo seppelli in Memfi, d'onde poi Filadelfo lo trasportò in Alessandria (Strab. lib. xvii; Curzio lib. x, cap. ult.; Diodoro lib. xviii; Pausan, in Atticis). Dopo di che Filadelfo fece ascrivere fra gli immortali il padre e la madre Berenice e fabbricò loro (Teocr. panegirico di Tolomeo) templi odorati; ed innalzò cospicui simolacri d'oro e di avorio onde sieno a utatori a mortali ed a' loro devoti. E stabilì loro feste ricorrendo certi mesi, e sacrifici di vittime massime (id. ibid.) Non trovo ricordanza di favole teologiche intorno a Tolomeo primo; bensì i suoi successori comprarono gli uomini scienziati, ed i poeti per istituire un culto a Berenice fondato sul mirabile. Teocrito idil. xvii, vers. 45.

O veneranda, e sovra tutte quante Dee la più bella, o Venere! Tua cura Fu Berenice, e tua mercè la bella Non varcò d'Acheronte il molto pianto. Tu la rapisti pria che al fiume negro E al sempre triste traghettier de' morti Giungesse, e lei nel tuo tempio locavi Al tuo culto compagna, onde a' mortali Tutti propisia; amor facili spira, Miti cure concede a chi la prega.

Così si associò Berenice a Venere, e fu ajutatrice della passione universale dell'nomo. Che se non si fossero perduti gli inni di Teocrito avremmo più notizie di questo culto dal poemetto ch'ei scrisse sopra la prima Berenice, perchè dalle reliquie che ne restano appare non essersi la divozione verso il nuovo nume ristretta negli amanti; ma perché gl'infelici mortali han d'uopo di speranze fuori di questo mondo, e di Nami nuovi e diversi (chè gli antichi per lo più li deludono) ella era invocata da' pescatori e da' naviganti ( Teocr. frammenti ). Questa necessità di Numi moltiplicò le apoteosi de propugnatori e maestri del cristianesimo, e ben vide chi li santificò; ma se i saccrdoti possono santificare, i soli principi possono sar adorare i santi. Però ne culto, ne templi ebbe Platone sebbene cognominato divino e reputato semideo (Agostino de civit. Dei cap. xv), ed appena i filosofi convenivano per cenare in onore di questo sapiente (Euseb. de praeparat. lib. x. oap. 1. ex Porphyrii lib. de studioso auditu). Or è da badare come in un tempo cotanto illustre per la filosofia e le arti belle siesi il culto di Berenice propagato in Egitto, ed in tutto le provincie de Tolomei. Fu insinuato per mezzo di splendide solennità, sì care a' popoli, e sì necessarie a' goverui. Una delle quali eran le feste e le processioni chiamate Adonie. Teocrito fest. Adon. vers. 106.

> O Cipria Dionea, tu Berenice, Siccome è grido, dal mortale ceto Festi immortale; perocchè nel petto Stillasti ambrosia della donna bella

Onde a te, Dea per molti inclita nomi E per molte are celebrata, or offre Grasie la pari ad Elena, la figlia Di Berenice Arsinoe, di mille E varj doni ornando il bello Alone.

I doni vedili descritti nel poeta, e nel suo interprete Varthon. Le feste rinscivano gradite agli Egizi, e per la prodigalità de' re, e per la pompa, e per la volutà delle giorinette le quali in quelle solemità audavano con le mamme acoperte e con tutte le licenze che l'Egitto imitò dagli Assiri (Luciano de Dea Syria). Così la deità nuova diveniva cara e necessaria.

La seconda regina di Egitto su Arsinoe quella stessa che su di macchina nel nostro poemetto, e s'è mostrata deificata a pag. 112, 113.

La terza fu la Berenice dalla bella chioma, la quale impaziente dell'apoteosi la fece conseguire anzi la morte alle proprie trecce, ed era sin da' primi tempi del suo matrimonio riputata immortale come le Grazie. Calimaco Epigram. 1v.

Quattro sono le Grazie; or s'è creata
Oltra le prime tre Grazia novella
Rugiadosa d'unguenti. Oh fortunata
E a tutte invulia Berenice bella,

Chè le Grazie non son Grazie scnz'ella!

Vedi un altro de' tanti antichi esempj ove 3-1=0.

Frattanto senza chi io più mi distenda, le medaglie tutte dei Tolomei (Annales compendiarii Syriae Erasmi Froessich), le loro statue (Paus. in Atticis), i nomi che le Berenici e le Arsinoi regine davano alle città e alle provincie (Plinio lib. v., cap. 9, Tolomeo Geograf. Straboue ed altri); le lodi sterminate e più che divine che i re stessi d'Egitto si arrogavano (Monumentum Adultanum da

noi cit. a pag. 31), dimostrano abbastanza che non solo que' principi affettavano divinità, ma che l'aveano nell'opinione de' sudditi conseguita. Da questa considerazione nascono i seguenti corollari: 1.º I Numi delle nazioni sono stati di mano in mano i principi, legislatori, e sacerdoti, 2.º I poeti furono i primi teologi, storici, e giurisconsulti delle nezioni. 3.º Ogni nuovo stato quantunque in fondo mantenga la religione del paese, deve nondimeno procacciarsi nuove divinità o almen nuovi riti. 4.º A questo tendevano gli imperadori primi di Roma, e i poeti; e senza Costantino le adulazioni di Orazio e Virgilio, il quale (eglog. 1, vers. 42) chiama praesentes Deos fino i cortigiani di Ottaviano Augusto, ci sarebbero giunte non solo come poesia, ma come teologia. 5.º Per li lumi sparsi dalla filosofia e dalla storia sulla religione gentile, che come tutte le umane cose arrivava alla decrepitezza, non avendosi potuto ne' popoli istillare la divinità degli imperadori, saggiamente Costantino abbracciò nuova religione di cui nondimeno o non seppe, o non potè interamente valersi.

### CONSIDERAZIONE X

# Penere celeste.

Verso 56. Et Veneris casto conlocat in gremio.

It Conti crede che la Venere nel cui grembo casto Zefiro posa le chiome sia la Venere planetaria; la quale, presciudendo dalle moderne nozioni, noi andremo considerando secondo le idee degli antichi. E' s'è già veduto il pianeta di Venere essere stella di Giunone, d'Iside, di Diana, della madre degli Dei (considerazione 111, 1921, 163), e Plinio lo chiama (lib. 1, cap. 8) Ingentem sidus appeldatum Veneris, alterno meati vagum ipsisquo cognominibus aemulum Solis ac Lunae . . : Hujus natura cuncta generantur in terris. Quindi reggeva col nome d'Espero i cavalli della Luna quando sorgeva dall' Oceano, come tuttoggi si vede in Roma nell'arco Costantiniano, e col nome di Lucifero ΦΩΣΦΟΡΟΣ era detto portatore del Sole. Due nomi ch'egli ebbe ne' tempi più illustrati dalle scienze ( Cicerone de natura Deorum lib. 11 ); Stella Veneris quae phosphoros graece, Lucifer latine dicitur cum antegreditur Solem, cum subsequitur vero Hesperos. Ma sino dagli antichissimi tempi i Persiani con uno stesso rito e con non diversi nomi adoravano Espero, Diana, e Venere (G. Gern. Vossio dell'idolatr. libr. vit, 1). Quiudi per le ragioni dimostrate nella precedente considerazione Semiramide fu adorata sotto il nome di Venere figliuola di Dione, o per Venere Dione uno de' primi idoli femminili dell' Asia (Bianchini Stor. univers. Deca 111. cap. 21). E da Dione venne il nome di Diana: il che prova ognor più le congetture nostre sull'antichità del Dio Cacciatore. I poeti frattanto, dopo Omero che chiamò Espero la più bella delle stelle (Iliad, xxII, 318), la ascrissero sempre alla più bella delle Dive, Mosco Idil, vii.

Ernept , Tae ifalas Robotos Gaos A Operutius,

Foreign uvanine ispor bide tollie avadue.

Espero, aureo splendore dell'amabile Venere

Espero caro, sacro ornamento della notte cerulea. E veramente è si splendida che talora non è vinta dalla luce diurna. Anche Virgilio:

Qualis ubi Oceani perfusus Lucifer unda,

Quem Venus ante alios astrorum diligit ignels,

Extulit os sacrum caclo tenebrasque resolvit.

divini versi de' quali fu fonte Omero (Iliad. v., vers. 5) imitato da Pindaro (Istmica iv., 1/41 e seg.), da Dante (Pnrgat. cant. xii, 88).

Or tornando alla questione, se fosse vera la osservazione del Conti che Zefiro dovendo passare per la regione planetaria, abbia deposta la chioma nel grembo della Venere celeste, converrebbe credere che questa Diva fosse locata anche da Callimaco nel terzo cielo cominciando a numerare que' globi dal Sole. Or vediamo come questa Diana, o Dione, o universa NATURA abitante nel ciclo. fosse adorata sotto il nome di Venere celeste. Ricavo da Ciceroue (lib. 111 de nat. Deor. cap. 41) quattro Veneri d'onde poi pullulò quel numero di Veneri con diversi e strani cognomi: 1. Procreata dal Cielo e dall'Aria. 11. Dalla spuma del Mare e dal saugue de' genitali. 111. Da Giove. IV. La Dea Siria di cui abbondantemente Luciano: sebbene è da osservasi che quest'ultima Venere è derivazione della prima a cui fu associata Semiramide. Platone nel convito distingue due Veneri, una terrestre e sensuale, l'altra celeste e spirituale, e quindi due amori. Ora la Vencre a cui reca Zesiro le chiome di Berenice . sia quello del terzo cielo, sia un'altra seduta nel coro degli Dei, deve certamente essere la celeste di cui non abbiamo favole invereconde. Dal seguente passo d'Artemidoro si desume ch'ella era la inventrice della divinazione. Tir A podilin O pariar porn ina palica char, marne parliae, ani προγράσιας τορίλη. Ed eravi un oracolo della celeste Dea in Cartagine che Apulejo (Flor. 1v) chiama, Cuelestem illam Afrorum daemonem: la quale non è insomma, per tradurre le parole di Artemidoro, se non la madre di tutte le cose, come s'è già notato (pag. 165) di Diana NATURA, di Diana MADRE. Ed i critici moderni (Conti, sogno nel globo di Venere, comento pag. 15) pretendono con l'autorità della Bibbia che la Venere celeste non sia che l' Astarte, e l'Astarte la Luna, ed eccoci di nuovo all'antichità ed alla universale divinità di Diana. Quin d dal funore divino di cui è inventrice questa Venere celeste ne venuero (Platone nel Fedro) Apollo ossia il Vaticinio, Bacco ossia il Mistero, le Muse o la Poesia, l'Amore, le Veneri, le Grazie; e poi si torna all'idea solenne dell'Amore universale di cui parla Aristofane (Uccelli) e parmi per farsene besse. Sino al tempo degli imperadori romani si cercavano le profezie di questa Venere primitiva madre del FURORE: vaticinationes quae de templo caelestis emergunt (Capitol. in Pertinace); la quale, se bene ricordo ciò ch'io lessi in Xifiliuo che ora non ho per le mani, su data in isposa da Eliogabalo a quel Alogabalo suo Nume. Così questa Venere di casta e celeste divenne meretrice e volgare, poiché fu sposa e sorella di quanti regi vollero essere Numi, madre di quanti Numi bisognavano a' sacerdoti, protettrice di quante passioni erano care a' popoli i quali vogliono avere sempre società col cielo, quantunque per lunga esperienza sappiano che il ciclo non vuole alcuna società co' mortali. Aggiungi che i poeti-teologi e gli storici-filosofi intendendo la Natura sotto questo nome di Venere (Lucr. lib. 1 sul princip.), lo applicavano a tutte le cagioni e gli effetti della procreazione. Anche del culto di questa Dea abbiamo memorie antichissime, e le egizie più rimote ci tramandano la profanazione commessa dagli Sciti del tempio di Venere celeste in Ascalona a tempi del re Psammetico (Erodot, lib. 1, sez. 105). La Venere volgare ha più recenti adorazioni, e primo a fondarne culto per gli Atenicsi fu Tesco: però Pausania nel viaggio di Attica raeconta: a' tempi miel non v'erano più ornamenti antichi della Venere volgare: que che la troppa età risparmiò, pareano d'artefici non oscuri. Ogni nazione ed ogni principe vestivano gli Dei secondo i propri istituti. Adoravano i Lacedemoni una Venere armata (Pausan. in Laconicis;

Quintil. istitut. lib. 11, 4). D'onde poi vennero quegli epigrammi di Venere che disfida nuovamente Pallade, e due fra gli altri di Ansonio (il x.11, e x.11). E Cesare per la boria di essere sangue d'Enea figlio di Venere, e perch'egli era veramente, come tutte le gentili anime, seguace della Dea, la portava nel suo sigillo sebbene tutta armata, come quegli che era altissimo capitano e più ch'altri fatto e dalla natura e dalla foruna guerricro. Ma anche questa Armata è una discendente della Volgare. La qual distinzione di volgare e celeste si vede a' tempi de' Tolomei dall'epigramma x111 di Tvocrito sopra il simolacro dedicato da una moglie pudica alla casa del marito e de' feliuoli.

Η Κύπιες εν παιδημός, ιλάταιο τη διος είπαν Ουσανίαι.

Venere non è questa la volgare: propizia fu la Dea chiamandola Celeste.

Si può danque desumere che questa Venere fosse la casta di cui parla Callimaco, poiche ella e Dea delle matrone pudiche. Ma è ella la stessa Venere Arsinoe Zefiritide? Ho sospettato a pag. 114 che sì. Eccone le ragioni: 1.º Arsinoe fu celebrata come pudica ed amorosa moglie, e fu si passionatamente amata da Filadelfo ch'ei morì pel dolore di averla perduta. 2.º Vedianio molti nomi e molti attributi dati alla stessa divinità, senza che i poeti ed i popoli si curino gran fatto di storie e di cronologie: Arsinoe essendo associata al culto di Venere poteva avere gli attributi della celeste. 3.º Callimaco avendo per argomento l'amor conjugale di Berenice, e per fine l'apoteosi de suoi signori, e fondando in questo poema un culto per le spose pudiche, nè potea, nè dovea lasciare ad Arsinoe gli attributi della Venere volgare, negandole quelli della celeste.

#### Cozona d'Azianna.

D'ARIANNA abbandonata da Teseo vedi in Catullo nell'epitalamio di Thetide vers. 164, e Tibullo lib. 111, eleg. v1, 39

Gnosia, Theseae quondam perjuria linguae Flevisti ignoto sola relicta mari.

Properzio nell'elegia a Bacco lib. 111, xv11, vers. 7.

Te quoque enim non esse rudem testatur in astris Lyncihus in caelum vecta Ariadna tuis.

Della costellazione parlano Manilio (lib. v, vers. 262) e Virgilio Georg. 1, 223.

Gnosiaque ardentis decedens stella coronae.

E l'Alighieri tocca questa favola nell' Inferno (cant. xir, vers. 20) e descrive la costellazione della corona nel Paradiso (cant. xii, 14). Ma spesso e più la lungo ne canta Ovidio: l'amore e il tradimento di Tesco è passionatamente dipinto nell'eroide x, la più bella forse dopo l'epistola di Saffo a Faone, e da cui l'Ariosto d'erivò la sua Olimpia abbandonata. Non so dice quale mistero velasse questa corona nella teologia degli antichi. Si dice che Vulcano la compose d'oro e di genune, con le quali reseco diradando le tenebre del laberinto sia uscito salvo. Igino riferisce (lib. 11, 5), che fu donata da Bacco ad Arianna come dono di amore, ed Ovid. metam. lib.viii, 176.

— Desertae et multa queronti,

Amplexus et open Liber lulle: ulque perenni Sidere clara foret, sumtam de fronte coronam Immisii caelo: tenues volat illa per auras, Dumque volat, gemmae subitos vertuntur in ignes: Consistunțue loco, specie remanente coronae; Qui medius ukrique genu est, anguenque tenentis. Ma ne fasti (lib. III, 513) lo stesso poeta canta questa corona fabbricata da Vulcano, regalata a Venere, e dalla diva ad Arianna. Assunta con Bacco in cielo la corona divenne asterismo. Chi più desidera intorno a questi argomenti legga Tertulliano (de Coronis cap. vit), ed il suo comentatore Rigalzio. — Questo asterismo di Arianna la corona, la lira, ed il canto essendo cose aggiunte parte da Tesco, parte da Orfico e da Ercole a giuochi olimpici, sono state poi trasferite dalla terra al ciclo. Di che distesamente il Bianchini (Istoria universale, Deca III, secolo xiviii, cap. 28, sez. 5).

#### CONSIDERAZIONE XII

### Chiome bioude.

ERA per gli antichi popoli d'assai pregio la bionda capigliatura e la fulva. Bionde sono le favolose persone de' Greci: Arianna (Ovid. de arte lib. 1, 532), Atalanta (Eliano stor. var. x111, 1; Stazio Tebaid, 1v, 262), Cariclea (Eliod. lib. 11 in Æthiop.), Europa (Ovid. Fast. v. 609), Rodogine (Filostrato nelle immagini lib. 11), Narciso (Callistrato nelle Statue), Cupido (Apnlejo metam. lib. v), Fetonte (Ovid. metam. 11), Antiloco (Filostr. ibid.) E molti eroi: Giasone (A. Gellio notti att. lib. 11, 26), Achille (Iliad. xxII, 141, et passim; Filostr. nel proemio delle immag.), Menelao (Iliade x, 240; Odiss. 1, 285, ed altrove), Radamanto (Odissea lib. vii , 323), Meleagro (Iliad. lib. 11, 149) per non dir di tant'altri in Omero. Sappiamo che Davide (lib. de' regi 1, cap. xvi, 17) Erat rufus, et pulcher aspectu, decoraque facie; e biondo era il grand' Alessandro (Elian, histor, var. x11, 14), c Filadelfo (Teocr. Idil. xv11, to3). Molte celebri donne: Lucrezia (Ovid. Fast. 11, 763), Aspasia (Elian. stor. var. x11, 1), Poppea (Plia. xxxv11, 3). Darete Frigio fa biondi tutti gli eroi, e le croine dell'Ilade, ed Omero dà questo attributo a cavalli (Iliad. xx. 407; v111. 185). E piacemi di riferire i più gentili passi de poeti che dipingono le bionde chiome. Euripide dice che Amore Фода «Лерк», xal «дрях Евейгу-ла»

Ama gli specchi e della chioma i biondeggiamenti: e nell' Elettra vers. 1071.

Eurlie unlialen mainaper il ferene nimes

I biondi ricci della chioma ti componevi allo specchio. Teocrito volendo divisare la beltà di un pastore, e la giovinezza di un altro : Idil. vi.

--- मेंड ठें 6 µis aulûs

Πυρώς, ε δ' ημιγήνιας. Un d'essi rosso, l'altro erasi imberhe.

Ed altrove riunisce questi due pregi (Idil. viii vers. 3).

Αμφω των κτη πυρίθες, πεφω άνθω

Era ad ambo il crin rosso, e imberbe il mento.

D'onde Virgilio formò quel suo verso gentile (Encid. lib. 17, 559).

Et crinis flavos et membra decora juventae. Quando Aconzio in Ovidio (eroid. xix, vers. 57) descrive tutte le bellezze della sua Cidippe.

Hoc faciunt flavi crines et eburnea cervix,

Quaeque precor veniant in mea colla manus. Ed Ociroe nelle metamorfosi lib. 11, vers. 635.

Ecce venit rutilis humeros protecta capillis

Filia Centauri. Bionda è la Didone di Virgilio: Encid. 1v, 590.

Terque quaterque manus pectus percussa decorum Flaventisque abscissa comas;

E vers. 698.

Nondum illi flavum Proserpina vertice crinemi
Abstulevat, Styrioque caput damnaverat Orco.

E nel lib. xii, dove dipinge con gli stessi atteggiamenti la disperazione di Lavinia.

Filia prima manu flavos Lavinia crinis, Et roscas laniata genas.

Nell'viii, vers. 659.

Aurea caesaries ollis, atque aurea vestis.

Virgatis lucent sagulis; tum lactea colla Auro innectuntur.

Ed Ovidio si servi di questa dipintura facendo risaltare sulle armi il biondeggiar de' capelli (metam. xii, 395), e forse ebbe in mente i versi Virgiliani.

Barba erat incipiens: barbae color aureus; aureaque Ex lumeris medios coma dependebat in armos.

Così l'amico mio, che dagli antichi derivò le maggiori bellezze della sua poesia, nel 11 del Bassville.

E furtive dall'elmo e sfolgoranti

Uscian le chiome della bionda testa

Per lo collo, e per l'omero ondeggianti.

Properzio e Tibullo fanno bionde le loro amiche

Properzio e Tibullo fanno bionde le loro amiche. Tib. lib. 1, eleg. v, 44.

Non facit hoc verbis . facie, tenerisque lacert:s Devoyet, et flavis nostra puella comis.

E Properzio nella 11 elegia del lib. 11, dove canta le bellezze della sua Cintia. Ediz. Brouck.

Gloria Romanis una es tu nata puellis.

Romana accumbes una puella Jovi.

Fulva coma est, longaeque manus, et maxima toto Corpore; et incedit vel Jove digna soror.

E questa capigliatura fulva era la leonina, così dipinta da tutti i poeti latini; ed un nostro italiano di cui mì ricordo il verso, ma non ricordo ne il luogo ne il nome, chiama il leone

Il fulvo imperador della foresta, o fors'anche fu quel dilicato colore tra il nero e l'aurco di cui scrive Ovidio: Amor. 1, eleg. xiv, g.

Nec tamen ater erat, neque erat tamen aureus illis

Sed, quamvis neuter, mixtus uterque color. Qualem clivosae madidis in vallibus Idae

Qualem clivosae madidis in vallibus Idae Ardua direpto cortice cedrus habet,

Peleo padre di Achille è detto biondo da Catullo in quel pocmetto ove mi pajono stemperate tutte bellezze di Lucrezio e di Virgilio, vers. 97.

Qualibus incensam jactastis mente puellam

Fluctibus, in flavo sacpe hospile suspirantem!

Ne meraviglierai di tante chiome bionde, e si passionamente cantate; crano in altissimo pregio in Roma, e da un passo di Catone presso Servio (Enielde IV. (698) appare che le matrone si fingessero bionde: Flavo cincre unctitabant, ut rutitae essent. Ed aflettavano chiome bionde le donne amorose ed eleganti sin da 'primi giorni della repubblica: Ovid. Fast. 11, vers. 763.

Forma placet, niveusque color, flavique capilli,

Quique aderat nulla factus ab arte decor.

Delle parrucche bionde parluno Marziale, e molti de' moderni. Ovidio allude a' crin biondi di cui faceano traffico i compratori degli schiavi germani (Amor. 1, eleg. xiv, 45), quando l'amica del poeta perdè le chiome. Nunc tibi captivos mittet Germania crines.

Del vario modo di comporre le chiome, vedi Ezechielo Spanemio (Observationes in Callim. Cerere, vers. 5). Claudiano nell'epitalam, di Onorio, vers. 49, descrive l'antico uso delle acconciature. Parimenti Apollonio (lib. 111, vers. 45) parlando di Venere.

Per le candide spalle abbandonando In due liste le chiome, con dorato, Onde poi rintrecciarle in lunghe anella, Pettine le scevraya.

Alcuni degli imperadori si compiaceano de' loro fulvi, e biondi capelli, non imitando Augusto che sebbene li avesse di questo colore, e mollemente ritorti, li trascurava tosaudosi troppo sovente (Sveton. cap. 29). Non così Nerone (Svet. 51), nè Ottone (Tacito, Stor. lib. 1), ed il primo cantò in certi versi mentovati da Plinio (lib. xxxvii, cap. 3), i capelli di Popea chiamandoli succinos, colore tra il nero e l'anreo, di cui parla distesamente l'autore citato. Lucio Vero, se s'ha a credere a Giulio Capitolino, dicitur sane tantam habuisse curam flaventium capillorum, ut capiti auri ramenta respergeret, quo magis coma illuminata flavesceret. Similmente di lui Elio Launpridio: Fust capillo semper fucato, et auris ramentis illuminato. Ne sia di meraviglia che le donne belle, e gl'imperadori (perocchè l'une e gli altri inebriani per continue adulazioni affettano divinità) coltivassero le bionde capigliature. Apollo e Bacco bellissimi numi, Mercurio e Minerva protettori de' capelli (vedi considerazione nostra IV) erano biondi. Ne' frammenti dell'inno alle Grazie da me citato, il capo di l'allade è detto Il vi inapres; ecce la mia versione.

Involontario nel Pierio fonte Fide Tiresta giovinetto i Julvi Cupei di Palla liberi dall'elmo Coprir le rosee disarmate spalle; Seuti l'aura celeste, e mirò le onde Lambir a gura della Diva il piede E spruzzar riverenti e paurose La sudata ecryice e il custo petto Che i fulvi crin discorrenti dal collo Coprian siccome li moveano l'aure.

Ovidio di Minerva; Trist. 1, eleg. 9.

Est mihi sitque, precor, flavae tutela Minervae.

E nel 1 degli Amori, eleg. 1, vers. 7.

Quid si praeripiat flavae Venus arma Mineryae Ventilet accensas flava Minerya faces,

Ma le Grazie stesse: Pindaro, ode Nemea v, versi ultiml.

Mala, ein ganais Xapris.

I fiori verdeggianti portano corona-Menti con le bionde Grazie.

E lo stesso poeta loda i Greci pe' biondi capelli. Nemea 1x, vers. 40.

Eastonopas Acraes Heur mirelles

Ma ben conveniva alle Grazie la capigliatura di colore dilicato e seore, che presume il candore delle membra, e non isbatte si fortemente sulla tinta rosea del volto. Piacemi di riferire la traduzione de' frammenti greci da me citati dianzi, ed a pag. 115.

--- Or delle Grazie
Ne d'aurei raggi liberale è il crine

Siccome è il orine del divino Apollo
Allor ch' ei monta per lo sacro clivo
D' Olimpo, e più s'infocano i cawalli
Non pur del grido e de spumosi morsi
Al comandar, o della sferza al fischio;
De' dardi il tintinnir dentro il turcasso
Aureo, capace, e pien di eterna possa
Quei qualtro corridori incalca quando
Del Suturnio signor veggon le case
Muta eta Ejdo. Nè di foco rosse

Sono le trecce delle care Grazie Quali sotto il cimier contien Bellona Pari alla giuba delle sue poledre (he pel di honessa hanno e vigore. Nè son ricciute come il crin d'Amore Non come quel di Cintia cacciatrice Palli-le, e tutte rannodate al collo. Ma d'onde spesse cascano le chiome Sembran più fosche, e sono auree le ciocche Che sparse al vento van mutando anella E mostran vari ognor biondeggiamenti. Spiran soave o.lor, ma nou di mirra Non delle rose di Circne odore, Inclite rose! Ma cotal fragranza Mandano pari all' armonia che diede D' Orfeo la Lira, allor che al sacro capo Dalle baccanti di Bistonia infissa Venne nell' alto Egeo spinta dai monti, E un' armonia suonò tutto quel mare, E l'isole l'udiano e il continente. Sebben nè vate mai nè arzuta corda Di Lidia cantatrice a quel fatale Suono diè legge e nome . . . .

Quantunque questa poesia non abbia i caratteri della nobile semilicità Omerica, e senta al mio parere la raffinaterza de' poeti latini, veggousi noudimeno disjecti membra poetae, ed un ardire felice. Ecco dove si dipinge Giove che scende al convito apprestato da Venere in Tempe.

> Della luce infinita i rai deposti Tutto-veggenti, e il telo onnipotente Scendeya in terra fra l'ambrosie tazze Giove dell'universo animatore.

Rizzarsi i Numi, e Cipriu riverente Celeagli il loco; armonistar le lure S udano allor delle vergini Muse E cantar Febo, ed olezare i boschi, E risuonare i Tesali torrenti, E risplendere il ciclo, e delle Dire Roggiar più bella l'immortal bell za Chè Giove padre sorrideva, e in lui Con gli occhi intenta, I qualta possan.

Or torno alle chiome bionde alle quali il Winckelmann (Monumenti inediti), ed il buon Lavarer concedono la preminenza. Milton fa bionda la madre del genere umano (Parad, perdut cant. w). Ne' poemi di Ossion sono in più pregio le chiome mere, perchè il clima freddo de' Caledoni era ferace di biondi; per la contraria ragione Callimaco esalta in Berenice

Devotae flavi verticis exuviae.

Tuttavia non mancano in Ossian rossi-criniti, e bellissima fra le altre è questa pittura

La bionda ricciaja cadegli per le rubiconde

Guance in lunghe liste

D'ondeggiante luce.

Son biondi gli Angeli in Dante: Purgat, cant. viii, 34.

Ben discerneya in lor la testa bionda,

E Manfredi re di Sicilia: Purgat. cant. 111, 107.

Biondo era e bello, e di gentile aspetto.

E bionda era l'amica di Dante: Canzone Così nel mio parlar voglio esser aspro, stanz. 5.

E farcil volentier, sì come quegli

Che ne' biondi capegli

Cli'Amor per consumarmi increspa e 'ndora Metterei mano e piacereile ancora.

Clorinda, Etminia, ed Armida in Torquato Tasso son

bionde, e bionda era la sua donna, per cui sì mestamente cantò. Ma il dotto mondo corre dietro le freddo eleganze del cardinal Bembo, e di tutta quella schiera di cortigiani e monsignori, senza pur mai nominare il canzoniere di Torquato, ove le molte colpe del secolo sono vinte dalle bellezze degne di quell'alto ingegno, e dell'amore infelicissimo ch' ei canuava.

E bionda è Brandimerte e molte croine in Ariosto. Del Petrarca non parlo; assai ritratti che serbansi ancora di Laura mostrano eli ci non immagino bionda la sua amante come fecero i monsigiori, i quali per imitare in tutto il Petrarca, finsero amanti ritrose e chiome bionde. Il Casa unico de poeti minori degno di essere letto, nella canzone del pentimento dipinge il biondeggiar delle chiome

- o se due trecce bionde

Sotto un bel velo fiammeggiar lontano. Ed il Beonzino dipingendo una gentildonna vestita alla foggia di Madonna Laura tenente il canzoniere, fa appunto che le chiome biondeggino soavemente sotto un velo. Il ritratto è pieno di passione e di verità, doti della scuola Toscana. Il Pickler nel suo cameo di Sasso colse lo stesso pensiero del pocta e del pittore : la natura aveva creata la gemma tutta per quell'artefice insigne. Aveva il vermiglio de' labbri, le rose delle guance, il candore del collo, e l'aureo delle chiome coperto da un bianchissimo velo da cui trasparivano : sappiamo che Suffo era bruna; ma chi vorrà incolpare l'artefice se attribuì all'amorosa ed immortale fanciulla il crine d'amore, e de numi? Frattanto questo miracolo della natura e monumento cterno dell'arti moderne non è più in Italia; nè so a che mani è commesso.

#### Mizza.

Verso 77. Quicum ego dum virgo quondam fuit omnibus expers Unguentis, myrrhae millia multa bibi.

Esaxo propriamente unguenti tutti quelli artificiosamente composti di vari odori; conde Varroue (de L. Lilb. v), e Plinio (lilb. x111, cap. 1) distinguono la mirra dagli unguenti , perchè distillata da una sola pianta. Plauto Mostell.

Vin' unguenta? Quid opus est?

Cum stacta accumbo:

Lo stacte era quintessenza di mirra (Bacio de convivis antigu. lib. 111, 12). Poteva quindi Berenice vergine regale usare dell'olio schietto di mirra, astenendosi d'unguenti: Pallade non ama unguenti nè alabastri; recatele oglio o lavatrici (Callim. Lavacri di Pallad. citati a pag. 1391.) Però le fanciulle le quali erano sotto la tutela di Diana e di Minerva non dovcano servire a Venere che non potè domare col lusso e con gli schezzi amorosi le due vergini dive (Inno a Venere attrib. ad Omero, vers 7 esegs)

Le unzioni degli eroi di Omero sono parimenti di oglio, e non di unguenti. Pliaio nelle prime lince del lib. xun: Quis primus invenerit (unguenta) non traditur: Iliacis temporibus non erant nec titure supplicabatur. So che tatti gli antiquari e fra gli altri Pietro Servio nel sno trattato de adorubus, contrasta questo passo di Plinio: ma so altresì che la voce pina anguento non si trova negli antichissimi greci, e primo ad usarne fu Archiloco che visse verso la x olimpiade: e so che Omero non ne parla pur una volta, nè Virgilio in tutta l'eneide ove tratta de' cenpi lliaci. Parla bensi della mirra come quella

che si conosceva sino da remote età, perch'era lagrima naturale e semplicemente raccolta da una pianta. Encid. lib. xII, vers. 97.

- Da sternere corpus,

Loricamque manu valida lacerare revolsam Semiviri Phrygis, et foedare in pulvere crinis

Semiviri Phrygis, et foedare in pulvere crini.
Vibratos cali lo ferro myrrhaque madentes.

Laonde io credo che il mises d'Archiloco, voce generale che spiega una materia liquida ed odorosa, derivi dalla voce speciale prica mirra, preziosa e naturale gomma di una pianta. Così dalla voce speciale vir vennero le solenni vis, virtus; fortis, fors, fortuna: in uomo, and pila forza, anat re. - E qui notino i politici che forza, virtà, e fortuna hanno anche in gramatica la stessa radice. - Quindi il nome della mirra, cosa preziosa e fragrante, s'applicò alle materie che avevano le medesime qualità. Non era dunque unquento quello di cui si ungevano le compagne di Elena in Teocrito, e molto meno quello di cui Venere imbalsamò il corpo di Ettore (Hiad. xxIII) per farlo incorruttibile, ma era olio semplice di rosa immaginato al mio parere dal poeta per significare cosa divina, e degna degli immortali come l'ambrosia. Che se presso gli orientali e ne' libri più antichi si legge Aaron unguentum capiti affundere solitus, quod in barba descenderet (Esodo), non perciò prova che anche i Greci dovessero sin d'allora usarne. Ma che la mirra non fosse fra gli unguenti anche presso gli orientali, e che si distinguesse il culto delle vergini da quelle delle spose, si vede chiaramente da quel passo nel libro di Esther (cap. 11, 12). Cum venisset tempus singularum per ordinem puellarum, ut intrarent ad regem, expletis omnibus quae ad cultum muliebre pertinebant, mensis duodecimus vertebatur; ita dumtaxat, ut sex mensibus oleo,

ungerentur myrrhino, et allis sex quibusedam pigmentis et aromatibus uterentar. Perocchie sesendo rignardate quelle domelle riscabate al letto del re quali fanciulle regali, ne primi sei mesi usavano della semplice mirra come vergini, e negli ultimi sei di unguenti composti come prossime alle nozze.

Oserò pur aggiungere una mia congettura che uon lo pottto impetrare da me stesso di abbandonare, tanto io sono coavinto che nelle favole degli antichi fosse riposta tutta la teologia, la fisica, e la morale di quelle nazioni. Le giovinette e più ancora le ingenue e regali più facilmente pericolavano negli amori domestici, poiche alla voce soave dell'amore si aggiungeva la riinatezza con che il costume le tenea rinchiuse. Però nel loro culto era conceduta la mirra come per menoria del pudore famigliare e della pietà figliale e fraterna. L'albero da cui goccia questa gomna si predicava nato dall'infelice Mirra, la quale dopo d'avere empiamente compiaciuto degli abbracciamenti del padre al proprio amore, errando fuggitiva ed escerata fu convertita in quest'arbore. Ovid. metant. x, 490.

Quae quamquam amisit veteres eum corpore sensus Flet tamen; et tepudae manant ex arbore gu'tae; Est honor et lacrimis: stillataque cortice myrrha Nomen herile tenet nulloque tucchtur acvo.

### CONSIDERAZIONE XIV

## Codici.

Dinò qui de' quattro codici ambrosiani citati nelle varianti, dove, per non imbrattarle di tutti gli abbagii degli amanuensi, ho recato soltanto quelle lezioni in lite nelle quali i mss. convengono. — Il primo da noi

chiamato Y è in-8.º grande, cartaceo, di caratteri non anteriori al succec. Nella biblioteca Ambrosiana è segnato M: 38. — Il eodice A in-4.º in pergamena contiene Properzio e Tibullo dopo Catullo, con dorature e con una impresa di easa Bolognini milanese. È segnato S: 67. — Il codice B in-8.º grande, in pergamena, con Proper. e Tib. prima di Cat., di caratteri più recenti. Era già posseduto da Gian-Vincenzo Pinelli. È segnato It: 46. — Il codice C in-8.º, pergamena, con caratteri bellissimi, più degli altri coerente all'edizione principe, è per tutti gli indizi posteriore alla stampa. È segnato D: 46.

Sopra il B e C non cade questione: chiunque abbia appena salutate le librerie li giudica più recenti del codice A. Or io proverò questo stesso codice contemporaneo all'edizione principe o di pochi anni prima La impresa è un angelo, ed un lione con un pomo cotogno nella zampa, I Bolognini vennero investiti del feudo di S. Angelo da Francesco I Sforza (Bellalius , Elenchus familiarum Mediolanensium). Il duca era degli Attendoli di Cotignola (Verri, stor. Milan. tom. 1, cap. xv, pag. 453): e concesse a' Bolognini di portare questo nome, ed i cotogui nell'arme ( Teatrum nobilit. Med. pag. 216 ). Il codice dunque non può essere anteriore al 145a, ma chi prova che non fosse fatto più anni dopo l'investitura del feudo? Il Bolognini guerriero che meritò la ricompeusa del duca morì l'anno accectate, otto anni prima dell'edizione principe. Nè si canti l'usato responsorio de' fregi posteriori alla scrittura. L'archittetura del libro, ed i versi del frontespizio persuadono che anzi sia stata fatta la scrittura per li fregi.

Il codice cartaceo sebbene scorretto ne anteriore al xy secolo è deguo di essere attentamente esplorato. Il

Vossio uel suo comento a Catullo cita spesso un codice ch'ei chiama eximiae pulchritudinis cognominandolo or Italiano, or Milanese. Tutte le lezioni Vossiane della chioma Berenicea concordano con parecchie del codice A, e con tutte quasi di questo cartaceo (vedi nostre varianti e note passim). Una altra pruova che il Vossio parli di uno di questi due codici si è ch' ci viaggiò in Italia verso l'anno MDCKL, nè la biblioteca Braidense era ancora fondata; bensì l'Ambrosiana aperta sin dal MDCIX. E schbene sicno stati negli ultimi anni molti codici dopialala, si sa di certo che njuno de' Catulliani è stato carpito. Vero è che il Vossio nel corso del suo comento cita alcuna lezione del suo codice favorito a cui l'Ambrosiano non risponde : ma chi credesse di buona fede un erudito ove si tratti di varie lezioni e di dottissime emendazioni gli farebbe più torto che onore. I codici citati a dozzine e si vantati dagli editori ed interpreti de' classici non sono perduti. Tutti o la più parte si possono vedere nelle biblioteche, specialmente d'Italia e d'Olanda. Chi li svolgesse con critico acume s'accorgerebbe che la maggior parte o sono triste copie d'amanuensi venali ed ignoranti, o simulazioni di letterati per arricchire le loro biblioteche e sostenere le proprie opinioni; e queste de' letterati posteriori alla stampa, Chi non sa le gare, i rancori, le villanic degli eruditi nel secolo xv. e xvi? Marc' Antonio Mureto il più gentile di tutti lasciò anch'egli due esempi di mala fede; e Gioseffo Scaligero : \*\* due esempi di ignoranza, L'inno a Cibele che si trova nel carme LVII di Catullo è in metro galliambo, raro fra' latini. Lo imitò il Mureto. Piponzio Valente (nel 11 delle Georgiche Virgiliane, vers. 392) citò come antichi alcuni galliambi del Mureto, nel quale errore cadde lo Scaligero. D'onde vennero contumelie erudite, ed eruditi e scabrosissimi nulla. Ma mentre pendea tauta lite lo Scaligero stabili nel carme xvii vers. 6 di Catullo la seguente lezione:

In quo vel salisubsuli sacra suscipiunto, Fidando nel verso di Pacuvio;

Pro imperio sic salisubsulus nostra excubet.

Ma chi crederebbe che questo Pacuvio è pur quello stesso Mureto che tornò ad iugannare lo Scaligero, quel dottissimo che il Volpi chiama padre de' critici? - Ma io vorrei che cessasse questa libidine di codici, e di varie lezioni, e di volumi sopra l'abbiel, e sull'uso d'un pronome; e questi sono i fasti della bella letteratura italiana ne' secoli passati! Quintiliano si querelava (ist. lib. ix, cap. 4) sin dal suo tempo degli emendatori di Livio. E la libidine rincomincia a penetrare le fibre cornee degli eruditi italiani, che violando le prime ed ottime edizioni di Dante Alighieri, e specialmente quella del MDXCV vanno ripescando stravaganti lezioni nelle tarlature de' codici, traeudo, per così dire, il divino poema da quel santuario ov'è per tanti anni culto da posteri. La edizione Bodoniana di Dante ridonda di sì care eleganze, opera tutta di monsignore Dionisi Verouese, Una sola recherò:

- Et crimine ab uno

Disce omnes.

Scrisse Dante (Purgat. cant. xxx, vers. 13), mirando alla risurrezione de' morti nel giudizio finale.

Quale i beati, al novissimo bando,

Surgeran presti, ognun di sua caverna,

La rivestita carne alleviando.

Ove monsignore corresse per se e pe' suoi pari, poiché noi profani non ci arriviamo:

La rivestita voce allelujando.

Nè io dirò con l'amico mio Vincenzo Monti che monsignore è uno spiritato, nè con altri che monsignore è senza costumi massime quando in quel suo libro sul Petrarca vuole peruadere a canonici che l'amante di Laura era un donnajuolo scapestrato, e la bella francese una squajatella. Guardimi il cielo d'intolicranza! Dirò bensì che in tutte le cose, e fino ne codici, e negli autori ogni nomo travede le proprie passioni ed i propri costumi; qual maraviglia dunque se monsignore fa altelujare la rivestita voce: poieh egli da più di ottant anni alteluja? e da più di ottant anni . . .? Così l'alleluja si sentì cunteri na Alessandria nel tempio di Giovo Serapide (Cassiodoro, Epitome Histor. Eccles. Tripartit. lib. 1x, cap. 17). Così Uczio (quaest alnetan. lib. 11, cap. 3) vede in un passo di Seneca



Così quando il reverendissimo Giovanni Kalb andò di Germania a Roma per far abbruciare certi letterati eretici, trafitto dal desiderio della patria citò Ovidio (Epist. obsc. virorum tom. 1, pag. 304). Dulcis amor patria dulce videre suas. Gridava un gesnita suos; un teresiano suos: e la lezione non fu per tanto corretta. Or poiché ho partato del reverendissimo Kalb, uon dispiacerà al lettore una epistola di un suo discepolo scritta al maestro Ortuino Grazio dottore in teologia: se per altro il lettore nel corso di questa operetta s'è dilettato con me di etimologie, e di allegorie. Nota latina eleganza!

## Frater Conradus Dollenkopfius Ord. Praed.

Magistro Ortuino Gratia.

SALUTEM et devotionem humillimam cum orationibus quotidianis apud dominum nostrum Jesum Christum. Venerabilis vir: non habeatis molestiam quod scribo vobis de negotiis meis, cum vos bene habetis majora pro agendo: sed dixistis mihi olim quod deberem vobis semper scribere, quomodo studerem, et non deberem cessare in studendo, sed deberem procedere, quia haberem bonum ingenuun, et possem cum adiutorio Dei bene proficere si met vellein. Ergo debetis seire, quod ego pro nunc contuli me ad studium Heydelbergense, et studeo in theologia. Sed cum hoc, audio quotidie unam lectionem in poetria, in qua incepi proficere notabiliter de gratia Dei , et jam scio mentetenus omnes fabulas Ovidii in metamorphoseos, et scio cas exponere quadrupliciter; scilicet naturaliter, literaliter, historialiter, et spiritualiter; quod non sciunt isti poetae seculares. Et nuper interrogavi unum ex illis, unde dicitur Mayors? Tune dixit mihi unam sententiam quae non fuit vera. Ego dixi; quod Masors dicitur quasi mares sorans: et correxi eum, et fint confusus valde nimis. Et dixi: quid significatur per novem musas? Tunc etiam ignoravit : et ego dixi, quod noscin inusae significant septem choros angeloruiu. Tertio dixi: unde dicitur Mercurius? Sed quando non scivit, tunc dixi ei; quod Mercurius dicitur quasi mercatorum curius, quia est Deus mercatorum et habet curam pro eis. Ita videtis quod isti poetae nunc student tantum in sua arte literaliter, et non intelligunt allegorias, et expositiones spirituales, quia sunt homines carnales valde nimis; et ut scribit apostolus (Corinth. I, 2), Animalis homo non percipit ca quae sunt spiritus Dei. Sed possetis dicere : unde habetis istain subtilitatem? Respondeo dicens; quod nuper acquisivi unum librum quem scripsit quidam magister noster de ordine nostro, et habet nomen Thomas de Walleis, et compositus est ille liber super librum metamorphoseos Ovidii, exponens omnes fabulas allegorice, et spiritualiter. Et ita profundus est in theologia, quod non creditis. Certissimum est quod Spiritus Sanctus insudit huie. viro talem doctrinam: quia scribit ibi concordantias inter sacram scripturam, et fabulas poetales. Sicut potestis notare existis quae

jam ponain. De Pithone serpente quem interfecit Apollo scribit Psalmista: Draco iste quem formasti ad illudendum ei. Et iterum: Super aspidem et bas:liscum ambulabis. De Saturno qui semper ponitor homo senex, et pater Deorum comedens filios suos, scribitur ab Ezcebiele: Comedent patres filios in medio tui. Diana significat beatissimam Virginem MARIAM, ambulans eum multis virginibus hinc inde, et ergo de ea scribitur in psalmis: Adducentur virgines port te; curremus in odore unquentorum tuorum. Item de Jove quando defloravit Calistonem virginem, et reversus est ad caelum, scribit Mattin, 12, Revertar ad domum meam unde existi, Item de Aglauro pedissequa quam Mercurius vertit in lapidem, illa lapidificatio tangitur Joh. 42. Cor ejus indurabitur ut lapis. Item quomodo Juppiter supposuit Europam virginem etiam habetur in sacra scriptura: Audi fil a et vide et inclina aurem tuam , quia concupirit rex speciem tuam. Item Cadmus quaerens sororem suam gerit personam Christi qui quaerit suam sororem, idest ecclesiam. De Acteone vero qui vidit Dianam , prophetizavit Ezechiel , eap. 16 , dicens : Eras nuda et confusione plena, et transivi per te, et vidi te. Et non est frustra in poetis scriptum quod Bacchus est bis genitus, quia per hoc significatur Verlana, quod etiam est bis genitum uno modo ante secula, et alia vice humaniter et carnaliter. Et Semele qui nutrit Baechum significat beatam Virginem, cui dicitur exod. 2. Accipe puerum istum, et nutri mihi, et ego dabo tibi mercedem tuam. Item fabala de Piramo et Thisbe sic exponitur allegorice et spiritualiter. Piramus significat filium Dei, et Thisbe significat animam humanam quam amat Christus, et de qua scribitur in evangelio: Tuam iprius animam pertransibit uladius. Lucae 2. sic Thisbe interfecit se gladio amasii sui. Item de Vulcano qui ejicitur de caclo, et efficitur elaudus, scribitur in psalmis: Expulsi sunt nec potuerunt stare, Hace et talia multa didici ex isto libro. Vos viderctis mirabilia si essetis mecum: et ista est via qua debemus studere poetriam: sed parcatis mihi quod praetendo quasi doeere vestram dominationem quia vos scitis melius quam ego, sed feci in bona opinione. Scriberem novalia si scirem; sed jam nihil seio, alias vellem notificare. Sed jam valete in charitate non ficta. Datum Heydelbergae.

Se questo saggio piacerà a' letterati io procaccerò la

ristempa di queste preziose lettere, molte altre aggiungendo d'inedite, le quali si serbano in una biblioteca fra' libri già possesluti da Giovanni Reuchlin, e da Erasmo di Roterdam. Per ora

Praetereo, ne sic, ut qui jocularia, ridens Percurram.

#### COMMIATO.

On ch'io ti lascio, amico lettore, vo' che tu sappia il perchè e il come di questo libro. Tu crederai spero senza ch'io giuri che questa volta non ho inteso di fare un libro nè bello nè buono. E se tu avessi preso per giusta moneta tutto quello che ho scritto, tu hai fatto male: rare cose ho qui dette davvero, molte da scherzo, e parecchie nè da vero nè da scherzo, le quali poteano essere e dette e non dette. Or che hai gli occhiali, a te lascio il discernere. Ma per parlare più umano dico, che tutti i discreti ed indiscreti lettori hanno a sapere ch'io l'ho giurata alle anime de' pedanti. Il cane è nemico del gatto, il gatto del topo, il ragno de' moscherini, il lupo delle pecore, ed io de' pedanti. L'amico mio Jacopo Ortis i mannillas avea col medesimo intento comentato in due volumi il libro di Ruth; ma sebben fosse iracondo, non gli bastava il cuore di essere maligno. Il comento non si stampò. Dalle sue ultime lettere pubblicate nell'ottobre dell'anno scorso, ognan sa la storia della sua morte: i pedanti gridarono la crociata contro le ultime lettere perché non citavano autori greci e latini, e non erano scritte co' vezzi del contino Algarotti cortigiano e quodlibetario di buona memoria, nè con le accademiche lascivic di quella divota animetta del cavalierino Vanetti. Allora maladissi a' pedanti, e sospirati

quel commento del libro di Ruth: ma i manoscritti erano stati bruciati dall'autore prima dell'ora della morte, tutti . . . nè a torto forse: son pur indiscreti, per troppa amicizia, gli editori delle opere postume. Ad ogni modo io dovea vendicare l'amico mio, l'amico mio che non poteva rispondere più: e ho dato mano a questo comento imitando quello che aveva fatto i paragilias. Il cielo ed io soli sappiamo quanto ho dovuto durare per proseguire nel mio proposito; e più ancora per proseguire fingendo di fare davvero. E mi pare d'avere scritto tale quale avrebbe scritto un solenne pedante o grecista o bibliotecario, ch'ei son, poco più poco meno, lo stesso cervello in diversi petti. - Sia quì detto per incidenza: han sì pieno il cranio di alfabeti e di citazioni che il cervello fingge e va a stanzare ove dovrebb'esservi il cuore, ed il cuore . . . dov' ci sia nè io, nè tu lettore, ne essi lo sanno. - Insomma spero di avere seguite tutte le loro leggi perch'ei, quaud'io riderò de' lor libri, non gridino più; fate altrettanto: e lo han pur gridato quelle anime di cimici! Ho tentato il loro stele se non che ad ora ad ora il mio è men freddo, ma questa è colpa (pur troppo!) più della natura che mia. Per potere vantare con essi, Ne integrum quidem mensem tribus poetis recensendis impendi e sì fatte glorie, io in quattro mesi ho pensato, scritto, e stampato questo li-Dercolo; e di ciò mi sieno testimonio tutti i letterati di Milano amici e nemici. Ho citato a tutto potere, sebbene io mi sia uomo, come oguun sa, di scarsa lettura e di pochissimi libri: altra fonte di gloria per gli cruditi i quali scrivono or malati or senza libri. Però madamigella Anna Le-Fevre dice nel comento di Callimaco: Libri mei me non comitantur in urbe. Ma poiché qui la fo da erudito, sappi, lettore, ch'io ho scritto e stampato in fretta, ed ora vo correggendo gli ultimi fogli di stampa malato d'occhi e di cuore. E tutto questo mese d'ottobre non ho avuto libri a mia voglia; perciocché questi bibliotecarj ambrosiani e nazionali fanno feste e villeggianure più che non si conviene ad uomini letterati, ed ajutatori di letterati. Ma sia così. Eccoti o per dritto o per torio il libro scritto e stampato; e molti errori col libro. Anzi di parecchi mi sono avveduto: ma ne li mostro, ne li correggo per lasciare agli eruditi la gloria di arguta dottrina, e la voluttà di dottissime villanie. Sorriderà l'anima dell'amico mio se degnerà d'uscire della sua quiete per queste mortali commedie. Per me ho in animo di segnire a combattere nella stessa maniera, usando delle stesse armi degli uomini dotti. Onde preparerò l'edizione di una profezia antichissima della Sibilla Etrusca di cui i monaci di s. Dionisio trovarono la versione greca. La profezia mi darà opportunità di arcana erudizione, poichè la si aggira tutta sulle stringhe slacciate di un pajo di brache, sul feudo della Vipera, sulle setole di Anteo, e sulle Sirene incantate da Ulisse perch'ei gettò nel mare i propri genitali.

- O pater, et rex

Juppiter, ut pereat positum rubigine telum, Nec quisquam noceat cupido mihi pacis! At ille Qui me commorit, melius non tangere! elumo, Flebit et insignis tota cantabitur urbe.

Ma per adesso queste cose sieno per non dette. E potrebbe anche darsi che questo libercolo non ruscisse discaro ad alcun erudito; cui, appunto per questa speranza, lascio il campo di ordinare l'indice delle cose notabili, l'indice degli autori citati, e di fare stampare in mio e suo onore parecchi sonetti, ed epigranmi greci, latini, francesi, inglesi, arabi, caldei, ebrei, et reliqua,

## 226

e di tradurre il mio lungo italiano nel suo latino: offerendomi, quando che fosse, di regalargli le materie ordinate per altri tre volumi di supplemento e di confutazioni alla presente illustrazione. Intanto, lettore, abbimi per amico, e Dio ci benedica.

# INDICE

| Pag. 41 lin. 17 | ***XAP                 | zuzhes          |
|-----------------|------------------------|-----------------|
| ibid 18         | migiad es              | mipied es       |
| - 49 - 16       | si atterremo           | ci atterremo    |
| 103 - 18        | XVII                   | VII             |
| - 106 - 21      | Mennone                | Mennone è       |
| - 149 - 19      | 'anti                  | rig2°           |
| 158 - 27        | della versione 102-106 | 113-116         |
| 15g - 20        | accessisset            | accepisset      |
| 200 - 32        | istmica IV, 141        | istmica IV, 41  |
| 206 - 23        | XLX                    | XIX             |
| 208 - 10        | Peleo padre d'Achille  | Teseo è cantato |
| - 209 - 24      | Порр'янция,            | Hussa en e      |
| 217 - 29        | archittetura           | architettura    |
|                 |                        | -1-             |

Eulti questi errori sono corretti nelle copie stampate in-4.º, traune que due, a pag. 206, e 209. — Vi sarà alcun altro che non s'è pututo fisiora cogliere; e più forre nel greco, essendosi molti accenti, per la foro tenuità, rotti sotto il torchio.

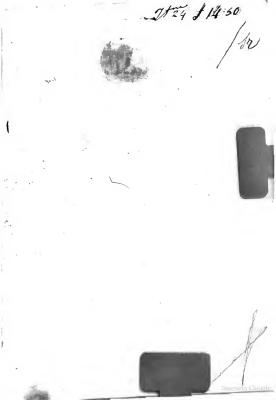

